



P.D.Ongfrio. Valta dec Marchesi del Cerro
Pello Teremita Camaldolese
Della Congregazione di Premionte
morto nel R. Agros I remo di Torino
li ao Maggio 1182

Serienus o

B Jugar 11

## **ELOGIO ISTORICO**

DEL PADRE

## D. ONOFRIO NATTA

DE' MARCHESI DEL CERRO

ROMITO CAMALDOLESE

DELLA CONGREGAZIONE DI PIEMONTE

DEDICATO

A SUA ALTEZZA REALE

CARLO EMANUELE

PRINCIPE DI PIEMONTE



TORINO MDCCLXXXV.

PRESSO GIAMMICHELE BRIOLO

STAMP. E LIBR. DELLA R. ACCAD.

DELLE SCIENZE

Bearus vir, qui tulit jugum ab adolescentia sua, sedebit solitarius, & tacebit, quia levavit se superse. Cassian. collat. XIX. çap. VIII.

# ALTELLA REALE

La Religione, che sedette sempre sul Trono a fianco de'generosi Maggiori di VOSTR'ALTEZZA REALE chiamò su'poggi del Piemonte i Romiti Camaldolesi; e l'invitto CARLO EMANUELE I., che con solenne voto placò di Dio lo sdegno, ed il flagello sospese, che deserte avea le Provincie a Lui soggette,

innalzò a secoli futuri un monumento illustre di sua pietà, e di sua regia munificenza nel Sacro Eremo, e nel maestoso Tempio, di cui fra i Figlj Augusti, che li facevano corona gettò con magnifica pompa in onor del Salvatore il primo sasso. Sulle tracce dell' Augusto Padre, che disegnato avea i Romiti Cappellani, ed Oratori de' Cavalieri Torquati, onorò VITTORIO AMEDEO I. colle insegne dell' Ordine Supremo il Camaldolese gentilizio Stemma. Non solo ne' felici suoi Stati, ma oltre i confini eziandio stese la possente destra il Magnanimo Principe CARLO EMANUELE II. de' Romiti in difesa, e i privilegi all' Eremo concessi, furono e nell' Etruria, e in Roma rispettati, ed illesi. Celebre ne' Romitici annali del paro, che ne' fasti del mondo, è il nome dell' Immortal Vostro Grand', Avo CARLO EMANUELE III., che di superbi marmi, di pitture insigni,

di preziosi arredi fregiò il magnifico Tempio, che all' onte del tempo edace, alle imminenti rovine ritolse l'Augusto Vostro Padre VITTORIO AMEDEO III. felicemente regnante, e dall' Augusto Monarca, caro a geni della pace, che si baciano in fronte apiè del regio Soglio, caro apopoli soggetti, che adorano in lui il giusto clemente Re, non meno che il benefico Padre, caro alla Religione, che ne' suoi Regni trionfa de' nimici a scorno, rinnovati videro i Romiti nella superba mole, che per la regia di lui munificenza più maestosa si erge, rinnovati videro gli aviti luminosi esempi.

Introdotta nel bel Piemonte sotto sì fausti auspici, cresciuta, direm così, all' ombra del Trono la nostra Congregazione, altro offrir non potè, che ardenti voti al Dio de' Padri; nè rotto avrebbe ancora il lungo rispettoso silenzio, se la santità del Padre D. Onofrio, che V.A.R. onorò allorchè visse, non la rendesse ardita di presentare

come in quadro raccolte le virtuose gesta in segno di riconoscenza, e di omaggio a V. A. R., in cui le viriu degli Augusti Genitori, e degli Avi pompeggiano in bella coppia unite. Se non isdegna V. A. R. l' umil tributo, sarà questo a noi lieto presagio, nuovo motivo d' implorare dall' alto colle più fervide preghiere le celesti benedizioni, che si rinnovarono in ogni età sopra l' Augustissima Casa, ed i felici Regni.

În artestato di umilissimo e profondissimo ossequio

1. ROMITI CAMALDOLESI

#### Nella pietra fondamentale dell' Eremo leggesi la seguente inscrizione

### D. O. M.

Deiparae . Virgini . Mariae . Beatoque . Romualdo Ordinis . Camaldulensis . Institutori . Eremum templumque . aedificandum . Clemente . VIII. Pont. . Max. . Fratre . Mauro , sacra . faciente invictissimus . Carolus . Emmanuel . Sabaudiae Dux . pientissimus . astante . sereniss. . prole Philippo . Emmanuele . Principe . Pedemontis Victorio . Amedeo . Emmanuele . Philiberto Mauritio . et . Thoma . Francisco . primarium lapidem . posuit . in . honorem . sancti . Salvatoris et . ex . voto . suo . aere . erexit . et . dotavit . frater Alexander . ex . Marchionibus . Cevae . ejusdem ordinis .eremita .ex . apostolico . indulto . fundator deputatus, summo, studio, sollicitus, ut, opus absolveretur. promotor. fuit. die . xxI. julii M.DC.II.

#### Sopia la porta dell'Eremo

Carolus, Emmanuel. Dux, Sabaud., invictissimus hanc, sacram, Eremum, Camaldulensem, anno 1599, populis, epidemio, laborantibus, voto acceptissimo, erectam, et., solemnem, Torquatorum Annuntiatae. Virginis, aedem, pro, avita declaratam, dotavit, dedicavit.

Sopra la porta della Chiesa

VICTORIO . AMEDEO . III.

SARDINIAE . REGI . AÚGUSTO . PIO . FELICI
OB . TEMPLUM

ANNORUM . SERIE . FATISCENS
IN . CULTIOREM . FORMAM
SUA . LIBERALITATE . INSTAURATUM .
EREMICOLAE . CAMALDULENSES . MERITO
MOCCLXXX .

## Introduzione .

I fafti della religione, e le istorie de' popoli conservarono a' secoli futuri l' onorata memoria di que' grand' uomini, che segnalarono con gloriose imprese i loro nomi o nella pace, o nell' armi. i più nobili tra cittadini furono definati a tramandare a' posteri le famose gesta degli eroi, che colla santità delle leggi stabilirono gli incerti costumi delle nazioni, o ne disfesero col loro valore i consini da' nimici oltraggi.

Quindi allettati i piú tardi nipoti dagli esempi degli avi, fi fludiarono di calcare quell' orme, che avevano segnate i venerati maggiori si deflavano ne' loro cuori que' nobili sentimenti, di cui erano penetrate quell' anime grandi: comparve la virti sotto il lufinghiero aspetto, che seduce, ed incatena: le generazioni fi animarono a vicenda: i monumeni consectati al valore erano alle grandi opre sprone; e in ogni età germogliavano i fecondi semi di virtù, che lasciato avevano gli antenati a' lor nipoti in rettaggio.

Se le profane istorie aprono così luminosa carriera alle diverse nazioni, se l'amor della patria, della libertà, della gloria passó dal sepoleto de' padri in cuore de' cittadini, se i pacifici olivi, i trionfali allori, le civiche corone, e le altre onorevoli insegne mantennero nelle società l'ardore per il ben comune, se acce-

sero le passioni più forti, per vederfi onorati del paro nell' età avvenire; quanto maggior forza aver devono sulle anime -ben nate i virtuofi esempi, che dal nascere del mondo fino alla teocrazia, dalla teocrazia ai re di Giuda, da questi al totale esterminoi del popiolo, allo stabilimento del cristianesimo, e quindi per la lunga serie de's escoli, in cui regna il vangelo, si eternarono negli ecclesiastici fassi:

Non è piú quella virtú feroce, quell' indomito coraggio, il mascherato orgoglio, che ottengano gli applaufi di una repubblica superba per le fue vittorie, e per l'altrui sconfitre: non fi abbruciano più gli incenfi su gli altari profani dell' adulazione, e della menzogna: dipinse la religione con non mentiti colori il vizio, e la virtú: ne penetró le cagioni, ne santificó i motivi, e con libertà eguale giudicò incorrotta il sacerdozio, e l'impero.

Quanti furono i principi, che disonorarono il soglio, quanti i sacerdoti, che introdussero nel santuario gli abufi, altrettante volte manifestarono le religiose idtorie l'empietà de'loro coftuni: il crime, benchè felice, non ebbe apologifit: la porpora, e la tiara li fecero più colpevoli: lo splendore delle dignità non impose; e condannate fi videro le loro azioni e sul trono, e nel tempio.

Le censure, e gli encomi delle loro gesta la scuola sono de posteri, che destinati dalla providenza a spiccare sul medessimo teatro, espossi alle medessime catastrosi, scossi dalle passioni sitesse, devono o sperare, o temere il giudico, che al suonar dell'ora estrema formarono

alla religione, a Dio.

Non furono mai per la sinagoga, e per la chiesa tempi favolofi, ed eroici: non decise l' estro de' caratteri, che furono dalla sola verità segnati i pregiudizi de' popoli, che onorarono coll'apoteoli i più scellerati tra' mortali, non ebbero parte negli elogi, si è perfezionato il quadro dopo natura, una costante tradizione sviluppò l' origine degli uomini, e dell' universo; così che le presenti eccletiastiche istorie vanno di secolo in secolo a finire in quel gran giorno, che fu all' uomo culla, ed al mondo.

Non vi ha età, non v' ha secolo, che stato non sia secondo in eroi, il Dio dell'universo in Giuda, il Dio della pace nella chiesa manifestò le sue misericordie sul popolo, che scelto si aveva in rettaggio, ed affinchè il cieco obblío non coprisse con impenetrabil velo cosí memorandi fatti, destò di tempo in tempo uomini virtuofi, e savj, che consecrarono le loro veglie, le loro fatiche per somministrare con luminosi tratti un' idea di quanto oprarono i generofi padri.

Sulle traccie di questi grand' uomini, che pareggiar non pretendo, e che solo d'imitar mi glorio nello scrivere la vita, che il marchese Natta sotto il nome di don Onofrio tenne fra gli eremiti camaldolesi sepolta in Gesù Cristo, sulle orme di que' gravi personaggi imprendo a

Isdegnò l' orgogliosa filosofia quella virtú modesta, che nel silenzio si nutre, e nelle solitudini si annida: pianse nelle declamazioni eloquenti l'infelice destino de' loro simili, che sugli alpestri gioghi, tra solitari boschi, in aspre valli rinchiusi offrono al loro Dio sterili omaggi. ed infecondi : fe risuonare le voci della natura. lo zelo per la santificazione altrui, i diritti dell' umanità, e della beneficenza, gli obblighi della società per ravvolgere di bel nuovo tra gli assordanti clamori di un mondo tumultuante, ed insano que' santi personaggi, che dato gli avevano un generoso addio; ma inutili vedendo i suoi sforzi, soffrir non potendo una condotta sì regolare, che una tacita censura fi faceva del libero, e sfrenato costume, sparse su questo sublime stato il più pungente ridicolo per abbattere da fondamenti le sacre, le solinghe dimore.

Esaggerata la santità de' Bracmanni, de' Talapoini, de' Gimnosofilti, dei Drevis, dei Santoni, e fatto fra quefli, e quelli un odioso confronto, ardirono i filosofi sulla dubbia fede de' viaggiatori di attribuire ad altre nazioni queflo nobile carattere della religione di Gesú Criflo; e smenitii dagli iflorici, scoperta la frode, per non cedere libero il campo, rivolsero in contrario uso quell' armi, che maneggiato avevano a loro danno, e col far la satira de' costumi di que' pretesi solitari della Meca, e degl' Indi, pretesero di far ricadere sopra tutti egualmente la taccia di flupidità, d'ignoranza, di superstizione, di fanatismo.

La vita del padre don Onofrio sarà la migliore apologia de' solitari , confonderà quegli spiriti intolleranti, che pieni di ammirazione per uno stoico insensato, dileggiano poscia con greco fasto l' innocenza, la santità, la penitenza di quegli uomini magnanimi, che rompono i notturni filenzi coll' ecclefiaftico canto, che offrono al padrone dell'universo le loro preghiere, i loro voti, senz' aver altri spettatori delle loro virtú, che il loro Dio.

Anime grandi, che nelle Tebaidi, e nell' Egitto santificato avete le spelunche, e gli antri, che nelle persecuzioni della nascente chiesa trionfaste del senato, e de' cesari, che foste contro gli eretici argine, e scudo, al cader di Roma idolatra con istupor miraste piene di abitatori le romite piagge, era venerabile il voftro stato, interrotti non erano i vostri canti dalle grida importune de' nemici, che echeggiar facessero co' loro insulti i trarupati monti; ma fra gli amici filenzi degli abituri d' alga, e di canne intesti, gustavate a lunghi tratti le amabili dolcezze di serena pace.

Con qual piacere io rammento i giorni antichi, che per noi più non sono si luminosi, e puri : paventa il solitario di vedere scosso il sacro afilo, in cui fi asconde, e qual da rapace nibbio inseguita colomba trema per fin nel dolce nido, tanto potè sul cuor de' popoli l'inquieta filosofia, e baldanzosa de' liberi pensa-

tori .

Malgrado gli amari sarcasmi de'liberi pensatori, protegge il sacerdozio, e l'impero le nostre dimore: vive nel santuario, e sul trono quello spirito, che animò i nostri padri: all' ombra della chiesa, e del regno seder possiamo tranquilli: veglia dall'alto dell' eterno soglio il comun padre, che rinnova ne' chioftri, e nelle anime predilette gli antichi luminosi esempi.

Non párlò già Iddio co' prodigii nel santificar d'Onofrio: non tonò sempre come sul Sinai; e nel seno d'Israele i sette mille fedeli, che non piegarono il ginocchio innanzi a Bazl, erano solianto noti allo scrutator de' cuori, che con efterni segni non li diffinse in faccia

al popolo.

Parlò Iddio abbastanza allora quando gli spirò in cuore il generoso ardire di rinunciare alle ricchezze, agli agi, alle speranze, con cui sedotto avrebbe altri di lui men forte il mondo. il senso: parló abbastanza nel corso del viver suo. in cui non ismenti giammai quei nobili sentimenti, che aperta gli avevano la strada al chiostro : parló il costume penitente, e negletto: parló lo spirito d'orazione, e di preghiera, in cui la notte, e il di era assorto: i digiuni, le veglie, la solitudine, il filenzio, furono altrettante voci, che a noi dichiarano i tratti della providenza eterna, che diede a questi tempi nel padre don Onofrio un perfetto modello della vita romitica, e religiosa; di quella vita, che disegnata avea !' apostolo delle genti con quelle parole, che il mondo non intende: mortui estis, & vita vestra abscondita est in Christo.

I. Nell'ombre dell'antichità più rimota l'origine si perde della famiglia, onde discende il cavaliere, di cui imprendo a tramandare a' posteri l'onorata memoria.

Molti letterati consecrarono le loro veglie, le loro fatiche per isquarciare il tenebroso velo, che stese sulle passate età la barbarie de' tempi, e nel secolo, che vide nascer Roma contondono ne' latini fasti i gloriosi nomi de' Natta con quelli de' primi re, che dettarono al feroce popolo di Quirino meno barbare leggi, e stabilirono colle loro istituzioni meno rozzi. e meno incolti costumi.

Informi erano ancora le cerimonie, i riti: sotto il velo della sognata Egeria softituito ancor non avea all' agreste culto la maestosa pompa della religione Numa Pompilio: sulle rovine de' rustici delubri non sorgevano le alte moli, che vinser poscia del tempo edace gli insulti: non cingevano superbe torreggianti mura la città nascente: olmi opachi, quercie antiche, umili arbusti ingombravano ancora cogli intralcati rami il muscoso suolo, in cui fi consecrarono a' patrii lari il campidoglio, i templi; e digià nel novero de' patrizi erano distinti i Natta, che per le onorate imprese, e nella pace, e nell'armi meritarono poscia nel corso de' secoli si fecondi in eroi le cariche consulari, ed equestri (1).

Armati sempre, e nel santuario di Temide.

<sup>(1)</sup> Si consulti il libro della genealogia della famiglia Natta stampato in Brescia presso Gio. . Maria Rizzardi nel 1710.

e ne' campi di Bellona della patria in difesa, giammai nelle guerre intestine, che destarono illustri cittadini, ed ingrati fi udirono far plauso agli oppressori della libertà latina: e nel tempo. in cui cader dovea sotto il proprio peso l'agitato impero, e restar sepolto sotto le interminabili rovine, allora quando sordi i cittadini alle voci delle leggi, superiori alla disciplina i militari più non nodrivano in cuore l'amor della patria, della libertà, della gloria, e che fra le sedizioni, e fra l'armi aprivano coll' insolente anarchia libero il varco agli Eruli, ai Vandali, ai Goti, e alle barbare nazioni del gelido settentrione, che uscite dalle spelunche natie inondarono come rovinoso torrente le felici contrade della bella Italia, che riempirono di stragi, d' incendi, di cadaveri, abbandonarono i Natta al furor de' nemici i vacillanti penati, e dopo lunghi errori stabilirono nella · Gallia cisalpina la tranquilla lor sede.

Tesser non debbo l'apologia di questi celebri autori, nè della lor veracità rendemi mialevadore. toccai soltanto di volo questi istorici tratti senza pretendere di accrescere il peso della loro autorità, che onoro, e senza renderni giudice nel difficile studio, che gustai appe-

na colla sommità delle labbra.

Nè degeneri furono sotto altro cielo dagli esempi de' maggiori; nè dimenticarono i nobili sentimenti, che nelle terribili convulfioni del romano impero conservati avevano intatti, non succedette alla modefla virtù lo sfrenato valore, che l' epoche segnó di quell' età infelici, e furono altrettante lezioni a'secoli fututi; ma rispet-

Ouindi se Roma consecró nelle medaglie, e nelle iscrizioni pubblici illustri monumenti ai Natta, seppero anch' essi lontani dal suol natio meritarfi la stima, e la confidenza di coloro. che gli accolsero nel loro seno, e conservarono alla famiglia quello splendore, che offuscar non potè nè la lunga serie de' secoli, nè la barbarie.

Gli archi, le colonne, i marmi, su cui scolpiti sono i gentilizi stemmi; il nome dato a rioni, le nobili alleanze, i ragguardevoli impieghi, i moltiplici feudi sono incontrastabili prove del lustro, e del decoro, con cui vivevano in Asti quegli antichi patrizi, da' quali nel secolo decimoquinto fi divise Enrietto per flabibilirsi in Casale di Monferrato, dove su di onoria e di ricchezze ricolmo.

Da questo ramo caro a' duchi di Monserrato. che li confidarono talora il governo de'loro stati, caro a' duchi di Mantova, che lo distinsero co' primi impieghi, da questo ramo, in cui da' padri a' nipoti passarono come in retaggio le cariche di corte, di spada, di toga, l'origine trae il marchese, che sotto il nome del penitente Onofrio, nuovo splendore accrebbe colla sua santità alla famiglia, in cui la nobilià, e la religione furono sempre mai in bella coppia unite.

Chiari ne' fasti della chiesa, non meno, che in quelli dell' impero diedero i Natta in tutti i secoli luminofi esempi di pietà, e di religione: si rialzarono per opera loro i diroccati templi, gli atterrati altari, provisti surono i sacerdoti, dotate le chiese, e molti degli illustri figli incanutirono ne' chiostri all' ombra del santuario, e con pacifica destra abbrucciarono a piè dell' aré i sacri timiami, e gli odorosi incensi.

Quanto mi è dolçe il ricordare questi esempi! qual maestoso spettacolo offrono agli occhi miei te vergini al ciel dilette, i venerabili sacerdoti, i solitari padri, che or riposano in pace! volesse il cielo, che in vista di sì ragguardevoli personaggi, squarciasse il mondo quella benda fatale, che le virtù del sacerdozio, e del chiostro gli invola, e che a' sentimenti antichi sacesse la nostra etade alsin ritorno!

Scorsero alcuni le provincie, e i regni, e oltrepassati i confini della cattolica chiesa ebbero il generoso ardire di combattere l' erefia proterva in mezzo alle città, in cui trionfava insolente sulle rovine dell' antica madre, che ne piange i danni, e più chiari per le apofto-liche fatiche, che per i diritti del sangue illustrarono la famiglia anch' effi colle ponificie legazioni, in cui il Danubio, la Senna, il Tago videro il padre Giacinto coronare con efito felice le più malagevoli imprese.

Difficil' opera sarebbe il ricordar tutti i personaggi, che risplendettero nel santuario, nel tempio, e passando sotto filenzio gli annali degli ordini regolari, chiuderò la serie degli eroi colla rimembranza di quelli, che dall' augulto re Carlo Emmanuele, principe caro a' genj della pace, e della guerra, furono deflinati ad onorare il liceo, la mitra, e l'ortro.

Si vide la nostra età pieni la lingua, e il

petto delle ecclefiastiche discipline insegnar con applauso ne' licei; reggere questi vide colla verga pastorale la confidata greggia, altri seder di porpora adorno fra i romani padri, e in mezzo a tanti onori di una famiglia diletta a' principi, e a Dio, vide il Piemonte con istupore il primogenito de' nipoti di si ragguarde-voli personaggi, isdegnar altero le pompe per nasconderfi nel cupo seno di solitaria amena valle, che fra due monti fi apre sul facil dorso di fiorito colle, e quivi offiri se stesso vittima immacolata al Dio vivente.

II. Già gli anni della fruttifera incarnazione del figliuol di Dio erano al numero pervenuti di mille settecento ventinove, quando in Casale di Monferrato città nobile, e antica, che maestosa fiede sull'eridanie rive, dal marchese Giacinto Natta, e dalla marchesa Adelaide Scarampi nacque a' tre di gennajo Tommaso Viginio prima, e dolce speranza del fecondo talamo.

Per sin dagli anni primi surono a lui compagni i più sausti presagi nunzi di fortunati eventi. crescea, qual candido custodiro giglio in chiusa valle, sotto gli occhi de' vigili genitori l'innocente figlio, che superiore ai trastulli, e al bamboleggiar inquieto di quella età, di cui non turba il corso sollecitudine, e affanno, dava le più liete speranze a' padri suoi, che a seconda di cosi felici inclinazioni gli innestarono in cuore i secondi semi di cristiane virtù colle loro lezioni, e cogli esempi.

Gettate non erano all' aure le lor parole, che lo penetravano di nobili sentimenti; non cadevano i lor precetti sopra ingrato terreno, ed infecondo; nè come precipitoso lampo, che per l'aria guizza inutil suono, li feria l'orecchio, ma custodite con gelosa cura le ripeteva talora fra i materni amplessi, e molle il ciglio allora d'amoroso pianto scendevano miste co' baci dagli occhi della genitrice le lacrime espresse dalla tenerezza, e dal piacere ad inondare il seno al caro siglio.

Spettatori non sono di così tenero spettacolo gli acciecati padri, che posto in non cale il più sacro dovere, che loro impone natura, abbandonano l' educazion della prole a'.servi loro, che per non ispargere al campo onorati sudori, e per strascinare indolenti la schiavitt', e l' ignominia nelle case de' grandi, si affollano in città per darsi a loro bell' agio all' ozio in preda. sotto la vil condotta di così indegni maestri nati alla zappa, al vomero, bevono gli inesperti sigli i più funesti pregiudizi; vestono col perssol olor cossitume il tratto incolto, e nodriti nell' ignoranza segnano i primi passi nella civil società col disonore della famiglia, che troppo tardi piange i suoi errori.

Cosí desolante 'idea giammai turbó i placidi sonni a' marchefi Natta, ch' ebbri di gioja ri-cordavano l' ingenuità, la modefita, la fincerità, il candore, che scherzavano sulle labbra, sugli occhi, sedevano maeftose in volto, fi manifefiavano nelle parole, e ne' discossi dell' amato figlio, che docile a' superiori, rispettoso, ed amabile cogli uguali, dolce cogli inferiori, dava tutto di novi saggi dell' eminente virtà, che giammai fi è smentita al volgere degli anni.

Chiuso cosí il di lui cuore alle lufinghe, ai vezzi del corrotto coffume, che involente serpeggia, e i meno cauti alletta, cadde a genitori in penfiero di coltivarne il facile penetrante ingegno, e a quell' oggetto lo mandarono nel collegio de' nobili in Torino, dove nello fludio del pari, che nella pietà furono così rapidi i suoi progreffi, che pieni di ammirazione i padri gesuiti, incalzavano all' opera i meno estati col di lui esempio, quindi meraviglia non è, se compiti con applauso gli fludj delle umane lettere, fu sempre uguale a se stesso nella accademia reale; e negli fludj della filosofia, e della giurisprudenza fi diffinse nell' univerfità fra i suoi pari.

Versati avea la natura a piene mani i suoi doni, che coltivati con gelosa cura li formarono il cuore alla virtù, lo spirito alle scienze, il corpo agli esercizi cavallereschi, modesto nel tratto, profondo nelle cognizioni, grave nel portamento custodiva ne' discorsi il labbro, dava senza affettazione a divedere i talenti, di cui era adorno, compariva con aria maestosa, ma senza fasto, piacevole nella conversazione: al solo udire un tronco motto, un indecente equivoco, tinte di rossor le guancie ne interrompeva il corso, e a seconda della cristiana prudenza o ne correggeva il colpevole, se di lui minore, o se a lui uguale, era nell'ammonirlo eloquente il suo filenzio. l'illibatezza, il candore l'innocenza conciliata gli avevano tra suoi compagni sì grande venerazione, che col nome lo chiamavano di santo.

Queste sì belle doti comparivano con mag-

gior pompa allora che in seno della famiglia i riposi godeva dell' autunnale stagione: interrotti non erano dal tumultuar del mondo nè gli esercizj di spirito, nè gli studj; e se talor ne' feudi andava per onesto diporto a caccia, era questi il tempo, il luogo, in cui li parlava ne'

solinghi poggi il Signore.

Ogni romita selva, ogni frondoso bosco gustar li facevano a lunghi tratti il toccante piacere di solitudine amica; il sussurrar dell'aura, che scotea con leggier soffio i rami, il gorgogliar degli augelli, che salutavano i mattutini albori, il serpeggiar de' fonti tra gli odorofi fiori, e l' erbe molli gli adescavano, come un tempo al santo padre Romoaldo l' innocente cuore, e fra le ombrose valli, e i verdeggianti colli una secreta possente voce li risuonava all' orecchio, e il luogo fin d' allor gli additava del ritiro (1).

Nol previdero i genitori, che destinato l' avevano al talamo, nè legger potevano fra l' ombre dell' incerto avvenire il suo destino. la providenza, che lo serbava ad opere maggiori, nascose all' occhio umano le meravigliose strade,

(1) Nell' officio di s. Romoaldo canta la chiesa le tre Seguenti antifone tratte dalla sua vita scritta da s. Pietro Damiani .

Inventa solitudine Romualdus adolescens dicebat intra se: o quam bene poterunt Eremitae in his nemorum recessibus habitare!

Ubicumque per fylvas amoenum locum reperire poterat, mox ad Eremi desiderium ejus animus accendebat. Mens iraque ejus caelitus inspirata jam divinabatur in amore, quod impleturus erat poltmodum opere .

per cui condur lo dovea, e ne dispose in tal maniera gli eventi, che furono compiti pria che noti i suoi disegni.

Ben lungi di pensar alla scelta, o di accettar l'offerta di giovinetta sposa, ondeggiava
tra vari aftetti il combattuto cuore del marchese, che o rirornasse il gran pianeta, che l'
ore diffingue a ravvivar co' suoi raggi l'egra
abbandonata natura, o che flendesse la notte il
fosco velo, sentiva rinovarfi alla solitudine gli
inviti, e gli affanni presagiva de' genitori amanti, nè risolver sapea; se non che al fine flese
sopra di lui le placid'ali la misericordia divina,
che il condusse con prodigiosa maniera ad eseguire, quanto di lui era scritto per mano dell'
eternità ne' sovrani decreti.

III. Pieno sempre mai di questi penseri, penetrato dai sentimenti, che scolpiti gli aveva in cuore il sommo Dio, nodriti da' domestici esempi, conservati nel corso degli studi, accresciuti coll' andar degli anni, s' andava tutto di disponendo a compir la grand' opera, a cui destinato l' avea la providenza eterna.

Fin dagli anni più teneri secreta possente voce l'invitava al chiofto, come ne ricordava a' compagni gli impulsi nel tempo del noviziato. l'esempio de congiunti, che si santificarono ne' tabernacoli del Signore, le grandi maffime del vangelo, che o li ritornavano in mente, o ne' libri spirituali leggeva, l'inaspettata morte, che mieteva sul fior degli anni i compagni, e gli amici, li ridestavano con maggior forza in seno il già conceptio disegno di abbandonare il secolo, e diceva col giovinetto Samuele: parlate o Dio de'padri, che il vostro servo porge attento l'orecchio per custodire le parole in cuore.

Quindi fra gemiti, e fra sospiri chiedeva soccorso al Cielo, per non incespar nell'impresa chiamava i suoi direttori a consulta, affinchè l'angelo delle tenebre trafformato in angelo di luce, non apprestasse al piede incauto funesti lacci; nè diede passo, fintantochè sicuro de' superni voleri si determinò, e generoso si accinse a seguire le impressioni della divina grazia, e a dare alle ricchezze, agli agi, al mondo un sempiterno addio: era già scritta ne' decreti eterni la magnanima risoluzione, accetto era il sacrifizio, la vittima si era offerta sull'altare, erano questi i suoi voti; ma quali inciampi si presentavano innanzi agli occhi, per cui temer dovea di veder tronco il filo delle già concepite speranze?

Primogenito di una casa illustre per tanti secoli nella pace, e nella guerra: erede delle ricchezze, che assicurarono ai posteri la virtù de' maggiori, il valor degli avi, tutto combatter dovea, non già le sue inclinazioni, che eran dome, ma 'quelle bensi de' congiunti, e degli amici; laonde per sottrarsi alle preghiere, alle lacrime, alle minaccie, disegnò d'abbandonare i patrii lidi, e di ricercar sott' altro cielo quella consolazione, e quella pace, che non fi lufingava di poter ottenere in seno della famiglia tra i domestici lari.

Col più alto silenzio velò a'domestici le sue determinazioni; e affinche non cadesse sospetto li prevenne un giorno, che se alle ore dieci della notte ritirato non era, andassero giusta il costume a riposo, perchè avea destinato di passarla altrove, fu da maravigha commosso il cameriere all'annunzio, gli si offerse compagno, ma ceder dovette suo malgrado ai replicata contrari comandi: allo spuntar dell'aurora partí da Torino per Cherasco, ed ivi fatto riporre su muli l'equipaggio, che pria preparato avea furtivamente per involarlo alla vista de'domestici, si avvió a piedi alla volta della città, ch'era un tempo del mar regina: intraprese sconosciuto il faticoso viaggio, affinchè i confiinti non

potessero ravvisarne le traccie.

Interrotto avea più volte il sonno del sollecito cameriere il timore di qualche sinistro evento; allora quando innoltrato il mattino, e cresciuto oltre modo l'affanno di non vederlo a comparire, ne diede al marchese di Villanuova l'avviso, che sospettando la fuga, spedi per ricondurre il fuggiasco nipote corrieri verso le principali città del Piemonte, frattanto il cameriere, che più d'ogni altro ne conosceva i sentimenti di pietà, e di religione, che li fi annidavano in cuore ne andò spedito in traccia ne' solitarj chiostri; e deluso vedendofi per ogni dove, si portó al fine al regio sagr' Eremo, ne chiese a' padri novella, e mal grado tutta l' autorità del padre don Benedetto zio del fuggitivo marchese, persuader non si potea, che non si fosse ritirato fra quelle mura, delufi in questa foggia i parenti, scrissero per Italia tutta per rinvenirlo, e sapere qual motivo spinto l' avesse di allontanarsi cosi all'improvviso dalla patria, e dal regno.

Nel tempo, in cui la famiglia tutta inquieta, si dava per ritrovarlo impiccio, egli nascoso in Genova aspettava il momento di partir per Napoli: date di fatti al mar le vele, arrivò sulle rive del Sebeto, ma nel consegnar il nome, fu da meraviglia colto, che precopio di già ne avesse l'arrivo precipitosa la fama; e dovette a seconda degli ordini portarsi dal cavalier suo parente inviato del re di Sardegna alla cotte di Napoli.

Rispettando nella persona de' ministri il suo principe, ubbidì a' comandi, ma nell'ubbidire il deluse; poiché non lungi dal palagio dell' inviato aspettava dalla guida l' avviso, che fosse uscito, e presentatofi per l'udienza senza rin-venirlo, lasciò in iscritto il nome; e nulla curando vedere le magnificenze della città, che tutta Italia onora, tosto spiegó di bel nuocull' iflessa nave le vele per afferrare il porto

dell' antica Palermo,

Posto appena il piede sul sospirato lido, alzati gli occhi al cielo in rendimento di grazie al donator d'ogni bene, nel momento, in cui pensava essersi sottratto dalle importune ricerche degli amati congiunti, e che si prometteva all' affannato spirito riposo, e calma, venne da così dolce illufione riscosco nell'udir gli ordini del vice-re, che impaziente di vederlo l'aspettava in palagio.

Scanzar non si potè quest'incontro: compose il pottamento, e gli atti, e scolpita portando in fronte la modestia, e l'innocenza, destó nel vice-re venerazione, rispetto, e amore, le gentili maniere, colle quali l'accolse, gli

onori, con cui lo distinse, il piacere, che dimostrò, che un personaggio cosí ragguardevole per la sua nascita entrato fosse ne' porti del suo governo, il dolce, e patetico annunzio delle inquietudini della famiglia, cattivarono il cuore del marchese, che lasciato libero alle parole il varco, fatto in quell'istante di se stesso maggiore, animato dallo spirito divino, ne sviluppó con questi sensi della sua fuga l'arcano.

Rispetto, voi lo sapete o Dio de' padri, rispetto l'autorità, che sopra di me confidato avete a' miei genitori: non chiusi mai l'orecchio alle voci della natura: mi sono cari i congiunti; ma voi, eterno Dio, siete sopra tutte le creature il tenero oggetto delle mie più soavi speranze.

Voi in'inspiraste il generoso ardire di venir sotto altro clima a ricercare quella libertà, che sperar non poteva fra i miei più cari : previdi gli ostacoli, che incontrar doveva per offrire alla vostra maestà nel silenzio di un chiostro-i miei omaggi; perciò lungi da parenti, e dagli amici cercai un asilo: ecco, signore, della mia fuga qual fosse la cagione, quale il motivo?

Caddero al vice-re involontarie dal ciglio le lagrime, si senti intenerire, e virtuoso qual era, trattener seco lo volle, ma ai suoi desideri si oppose il marchese, e negli angusti recinti de' padri riformati di s. Pietro d' Alcantara scelse col beneplacito del vice-re il negletto oscuro soggiorno.

Allettato il marchese dall' osservanza della regolar disciplina di que' religiosi, avea di già disposto di riposar in quel nido, ma la sua qualità, il suo grado, il necessario consenso de'

parenti furono all'accettazione argine a' padri : svaní l'idea di abbracciar il loro instituto, perche Iddio lo voleva in solitudine per favellar

con libertà al di lui cuore.

Già da quel tempo Iddio manifestava i disegni della providenza eterna col chiamarlo soventi sull'erte cime del monte pellegrino, che a Palermo sovrasta. rapida oltremodo è la salita della trarupata roccia, e perchè scoscesa, li diedero que' popoli il nome della scala. sulle vette di questo solitario monte, a cui il mar fa specchio, saliva soventi il marchese, e nelle profonde grotte, che scolpite aveano di sua mano la natura, il tempo, per molte ore nascoso chiedeva solo al suo Dio-l' adempimento delle vive sue brame.

Lo zampillar de' fonti, la salubrità dell'aria, la solitudine, e l'amenità del luogo, l'elevazione istessa, per cui si scuoprono come inlontano teatro la deliziosa Lipari, ed il terribil Etna, sollecitato l'aveano di bel nuovo di sta-

bilir, quivi la solinga sede.

Non solo perchè ridente era il soggiorno, determinato avea il marchese di fermar quivi il piede; ma perchè augusto tempio sorge su quelle cime, in cui onora la vergine Rosalia, che in bianco marmo scolpita, a piè del Crocifisso vittima di amore cadendo, ne eccitava in lui dolci sensi di affettuosa divozione; tanto spiù che imitato ne aveva di già nella generosa fuga le famose gesta.

Non era questi ancora il luogo del suo ritiro, si riserbava Iddio di additarli, come ad Abramo, il monte, su cui offrir si doveva in olocausto. le incalzanti lettere di monsignor d' Alba suo zio, il desiderio de' genitori, che comunicata venisse la sua vocazione col padre Tommaso domenicano altro zio, il tolsero suo malgrado da quel monte, su cui saliva soventi, benchè lontano, come raccontava a' connovizi, e lo chiamarono a Roma.

Giunto alla città dell' universo regina per il valor sotto i cesari, e per la religione sotto i successori di Pietro, l'accolse nel convento della Minerva lo zio, che cominció subito a tentar l'animo del nipote, e con possenti ragioni ne combatteva le concepite idee. immoto come duro scoglio al fremere de'venti, e all' imperversar dell'onde, non solo difese la sua risoluzione, ma persuase ancora al zio, non meno, che agli altri dotti padri, che ritrar lo volevano dall' impresa, ch' era la sua vocazione allo stato religioso confermata dal cielo, quindi cercarono que' padri ogni strada per annoverarlo fra suoi, gli avi ricordandoli morti in odore di santità, ed i zii viventi, che tanto onoravano l'ordine de' predicatori; e non potendone ottener l'assenso, il padre generale vestir lo volle un giorno del suo scapolare, per veder se in questa guisa rimover lo potea dal cercar altrove, che nell'ordine de' predicatori la solitudine amica.

Inutili furono le lusinghe, inutili le preghiere: avea il marchese fisso in pensiere di separarsi dal resto de' mortali, di sepellirsi come diceva l'apostolo, pria che morto, e di condurre una vita nascosta in Gesú Cristo, confermato l'avea in questi propositi il padre Concina, con cui

per la vicinanza della camera stretta avea amicizia; e per non dilungar troppo oltre, chiese
dal procuratore generale de Camaldolesi romiti,
che dimora in Roma, diessere tra il novero de'
solitari, che uniti avea della chiesa in difesa il
s. abate Romoaldo. furono accetti i voti, e già
avea ottenuta la necessaria litenza, allora quando
ne diede il zio di questa risoluzione avviso in
Piemonte; ed affinche ritirato in lontani paesi
nel chiostro, perduto non fosse pe' congiunti,
gli ottenne altra licenza di vestiri l'abito camaldolese nella provincia di Piemonte, e ne confermó lo stesso procuratore la scelha di questa
congregazione, con dirli, che stato egualmente
sarebbe figlio di s. Romoaldo.

Nel volar di bocca in bocca la nuova della magnanima risoluzione, tacquero i rumori, che sparfi per Torino alla sua fuga oscuravano del marchese il decoro: ne arrossirono i libertini isressis, e gli oziosi: si mutó linguaggio nelle conversazioni, e ne circoli; ed egli superiore a quanto dir si potea, ritornato per le poste in Piemonte sulle rovine del calcato nimico, sprezzato ogni mondano rispetto, si ritirò nel sacro Eremo, ripetendo col·salmista: è più fortunato un giorno, un giorno solo, o Signore, negli atrii del santuario, di mille infausti giorni, che si perdono follemente ne tabernacoli de peccatori.

IV. Sospesi erano gli animi pria del di lui arrivo in Piemonte, perduta non avevano ancora i genitori la lusinghiera idea di vincere colle lagrime, e co' prieghi la risoluzione di un figlio, che ubbidiente al minimo cenno ne preveniva sollecito i desiderj; e per rendere meno dubbio l'evento, confidarono al zio rettore de' gesuiti in Chieri, dove a seconda de'paterni voleri fermar doveva il passo, confidarono e le loro speranze, e i loro timori.

Coi più sensibili segni di tenerezza, e di affetto l'accolse il zio, che a tentar cominciò l' animo del nipote col risvegliargli in seno l'amor de' genitori, a cui nient' altro esser potea gradito, che stringerlo ancor una volta fra le loro braccia, adorar nel silenzio le sovrane disposizioni, rivederlo pria ch'entrasse nell' Eremo, alzar le mani al cielo per implorarne le bene-

dizioni, unir co' suoi, i loro ardenti voti, e dargli in fine l'ultimo paterno addio.

Un discorso sí tenero, eloquenza cosí patetica il commosse, e non lo vinse: pugnavano
nel tempo istesso la natura, e la religione, che
ne disputavano il possesso: cozzavano di fronte
l'uomo, e Dio; era il cedere pietà, era cimento; troncar poteva un rifiuto con un colpo
fatale il filo di una vita sí cara, potea la vista
de genitori essere a lui d'inciampo, pendea
indeciso in quell'istante, in cui gli ispirò Iddio
dall'alto, che celebrandosi con solenne pompa
il di seguente la festa del padre s. Benedetto,
nell'Eremo, da cui non eran lungi, che una
lega, dovea santificar quel giorno, e pria di
riveder i congiunti, compir verso que padri i,
doveri di riconoscenza, e di rispetto.

Lo zio, che ne pesava le parole, ne spiava i moti, sospettar non seppe, che fuggito li sarebbe' di mano, quando d'averlo stretto ne lacci suoi credea; e nel facile viaggio, in cui riveder dovea il padre don Benedetto suo fratello, fu al comune nipote con piacere compagno.

Appena pose il piede su quelle sacre soglie, che si dissipò il raccapriccio, che l' avea sin allora ingombro, brillò sulla serena fronte la bella invidiabil pace, rinacque in sen la calma, e offetti ai superiori i suoi omaggi, gli ossequì allo zio, chiamó à se il maestro de novizi: in poco i motivi del suo ondeggiar gli espose, e chiese nel difficile affare il suo consiglio.

Il padre maestro uomo insigne per santità, e per la consumata prudenza, dimandó tempo a rispondere, consultó con Dio nell'orazione giusta il suo costume, e dopo alcune ore li disse, che credea volontà del Signore, che più nou partisse dall'Eremo. che però malgrado le preghiere, i rimproveri, e le minacce dello zio rettore, che si vedea deluso, e che in fin ceder dovette alle rappresentanze dello zio don Benedetto, che col mostrargli il dito di Dio lo richiamò a se stesso, ebbro il marchese di gioja, e di contento, fermó in quelle solitudini il piede immoto.

Delle di lui reiterate istanze, e fervorose inchieste a seconda fu nel di seguente ammesso all'usata prova de quaranta giorni in abito secolare; ed avendogli il padre maestro presentate le leggi, ch'esser dovean la norma del viver suo, udir li parve una voce, che li diceva al cuore: tolle fili mi, & lege, hace sunt verba vitae; ed animato vicipiti da quel soave invito, la mano aperse, e il cuore alle lezioni; che nella regola di s. Benedetto, e nelle costituzioni di s. Romoaldo raccor dovea, sentizzioni di s. Romoaldo raccor dovea sentizzi in seno la brama di calcar quell' orme, che segnate avevano tanti venerabili solitari, che si erano santificati nell'ordine romitico camaldolese, che da otto secoli regna nella chiesa senza alterazione, e senza riforma; e colmo delle superne consolazioni, che a larga piena scendevano dal cielo ad inondargli il cuore, preveniva co'gemiti, e co'sospiri l'avventuroso istante, in cui cinto delle romitiche spoglie dir potesse col salmista reale al Dio de' padri: hacc requiss mea, hic habitado, quoniam tegi eam.

Spuntò al fine in cielo la bella sospirata aurora nuazia del fausto giorno, in cui depor dovea gli abiti usati, e il nome antico per rinovar del tutto l'uomo vecchio, e vestir nell' abito camaldolese il nuovo; concorsero tutti i padri co'loro voti a confermar d'unanime consenso la scelta, e al novello anacoretta di don Ono-

frio il nome allora s'impose.

Rapidi furono i primi passi nell' intrapresa carriera: correa con piè di gigante per lo stretto sentiero, che guida alla verità, alla vita; nè l'occhio suo rivolse sulle passate traccie, in cui non incespò gianmai, ma per arrivar allo stato dell'uom perfetto, ed alla misura dell'età, e della pienezza, secondo la quale dovea Gesú Cristo esser formato nel suo cuo-re, anelava, come sitibondo cervo a chiara fonte, al possesso anelava del suo Dio; così che dubbio alcun non rimase, che una vocazione così pura ne'suoi principi), così perfetta nel corso, così onorevole a'romiti non venises

dal donator d'ogni lume, da cui il ben discende; orde su a pieni voti ammesso nel di primo di marzo del mille settecento cinquanta quattro alla presessione solenne, in cui al ciel rivolto dicea col re pastore: sones ceciderunt mihi in praeclaris, etenim hacreditas mea praeclara est mihi.

Celebre ne' romitici fasti è un sí bel giorno, nè mai per l'addietro si vide il più solenne nel sacro Eremo di Torino, e nell' augusto tempio monsignor d' Alba assistito da diacono dal padre don Benedetto, da suddiacono dal padre Giorgio gesuita, offerse sugli altari del Dio vivente la vittima di propiziazione, e di pace; e compiti i tremendi misteri, venne alla grand' ara innanzi il padre maggiore in abiti pontificali, ed in quel nobile consesso, fra il coro eletto de' solitari padri, che li faccan corona, consumò il candidato colla religiosa professione il prezisos accetto olocausto.

Di gemiti, e di sospiri risuono allora il santuario: scendea dal ciglio de 'spettatori invo-lontario il pianto: pronuciar non potè monsignore il solito discorso, in cui si era offerto di sostener le veci del maggiore, chiudevano le lacrime alle parole il varco, cadevano interrotte da singhiozzi le voci: il mesto profondo filenzio, che regnó in quell'istante, rendea più tenero, e più maestoso lo spettacolo, in cui il padre don Onofrio, immoto come scoglio in mare nell'universale affanno, segni diè solo di fortezza, e di costanza.

Già il sole sul meriggio chiamava i convitati a mensa lieta, ch' era stata lautamente im-

bandita a spese del marchese padre; e non vedendo monsignor d'Alba il nipote, ne chiese a' padri novella, che risposero non poter giusta il loro costume essere commensale, stante che i novizi venivano soltanto sul finir del pranzo in compagnia del padre maestro a presentar le corone agli invitati.

Rispetto, rispose monsignore, il lodevole ricevuto costume, ma spero, che mi sarà lecito seder in cella col nipote a mensa: a questi detti risolvettero i padri di chiamar don Onofrio. l'autorità, la dignità, il carattere del personaggio dettarono a' superiori la prudente dispensa da un punto di consuetudine, e non di legge. rinacque tosto la sospesa gioja, raggió sulla fronte de' commensali la serenità, il piacere, e parvero rinovate in quel modesto convitto le agape della nascente chiesa.

Cadevano di già dal monte, che all' Eremo sovrasta maggiori le ombre, allora quando preso a vicenda commiato si separarono; e ritirato di bel nuovo don Onofrio nella solitudine amica. incominciò il secondo anno di noviziato prescritto dalle leggi, unito col sacro vincolo de voti più strettamente con Dio, raddoppiò il fervore negli esercizi della regolar disciplina, assiduo all'orazione, in cui restava per più ore immoto, amante della povertà religiosa, che coltivó sempre mai nel corso del viver suo. casto di spirito, e di cuore, geloso custode de' sensi, ubbidiente a' superiori, esatto in tutti i doveri, era a' virtuosi sprone, agli altri freno; cosí che mal grado i cinque anni dalle costituzioni richiesti; pria che venga il romito promosso al sacerdozio, affinche nascosta non restasse cosí eminente virtú, e che posto sul candeliere risplendesse con viva luce nel santuario, decretó il capitolo la di lui promozione a tutti gli ordini sacri; cosa a' prischi tempi inudita, e di cui rari saranno gli esempj nell'età avvenire.

Del capitolar decreto a seconda il padre don Benedetto, e doo Onofrio partirono per Alba, quivi coll'imposizion delle mani doveva il vescovo invocare lo spirito del Signore sul comun nipote, a cui conferi il suddiaconato, il diaconato in due giorni festivi; quindi si allestirono pel viaggio di Casale, dove nella chiesa di s. Domenico per mano dello zio creato fu saccredote, ed in questa tanto desiderata occasione poterono al fine i vecchi genitori stringere il caro lor primogenito al paterno seno.

Quasi da lungo sonno scossi, come all'udir l'annunzio, che vivea Giuseppe, il patriarca Giacobbe, immobili restarono i genitori a si piacevol vista, scorse nelle lor vene un dolce fremito a ricercargli il cuore, inaridiron le fauci, ammutolir, tremaro; il pallor delle gote, il ciglio immoto, lo stupor improviso, l'affannoso sospiro, e rano altrettanti movimenti della combattuta natura, che ripigliava in quell'istante i suoi diritti, e fra i vicendevoli amplessi parlarono i geuitori, il figlio con amoroso pianto.

Si rinovò soventi così tenera scena pendente il suo soggiorno, e principalmente allora, che celebrò per la prima volta i terribili misteri, eccheggiò l'oratorio privato della casa, in cui per la cagionevole salute della marchesa madre compire dovette il sacrificio augusto; eccheggió di singhiozzi, e di sospiri, in cui proruppero di sel nuovo, quando lor diede colla patria, co' parenti, cogli amici, che riveder più non dovea, l'estremo addio per far col padre don Benedetto ritorno al dolce nido.

Ripiglió quivi coll' usato ardore gli esercizi, che interrotto avea suo malgrado; per disarmare il braccio ci un Dio vendicatore, per domar le passioni, per vincer se stesso, mesecva col parco cibo amaro pianto, e qual innocente colomba, che il piede sottratto dall'adunco artiglio di vorace nibbio, rapida si rinselva, e or sul frondoso faggio, or sulla quercia annosa fa di gemiti, e di lamenti risuonare il monte, tal diffondeva il novello sacerdore, e nelle pubbliche, e nelle private pregbiere il suo dolore innanzi a Dio, e negli angusti reciniti di romita cella, in coro, al tempio ne celebrava col salterio di Davide le misericordie, i prodigj, ed i trionfi.

V. Col mondo nacque il canto delle divino lodi. il ciel, la terta, il mare, in cui erano impresse le maestose traccie della man possente, che creati gli avea, deftarono nel cuor dell' uomo, al di cui impero soggetta esser dovea la natura, i nobili sentimenti d'adorazione, e d'omaggio: furono le prime voci del padre Adamo un inno al Nume eterno; e benchè alterata fi foffe per la perduta innocentaz l'idea del Creatore, cancellarla non potè l'enorme fallo, nè invocarono il nome i figliuoli de' giufli, finchè con magnifica pompa dettò la re-

ligione a' discendenti d' Abramo, e gli inni, e i carmi, in cui da padri a nipoti la memoria si conservó delle divine glorie.

Così diviso il tempestoso mare, e fra i penduli spumanti flutti, come in vaso raccolti, varcato da' figli di Giacobbe a piedi asciutti l' Eritreo, in cui restarono sepolti gli armati carri . e cavalieri d' Egitto , cantarono sulle cetre i sacerdoti, sui gravi timpani le donne Ebree, allo squillar delle sonore trombe i guerrieri di Giuda la totale sconfitta delle nimiche squadre. che avea nel suo furore affondate, e sommerse, come pietra, il terribil Dio degli eserciti, che vestito di sfavillanti raggi nell'umida tenebrosa notte, involto in densa nube ne' cocenti ardori, aperse loro il passo nell'erma solitudine, da cui li dovea col braccio steso introdurre nella promessa terra, dove al dolce suono dell'arpa di Davide, e di Asaf santificó poscia la sinagoga nella bella Sionne, nell'augusto tempio la dolce rimembranza di si stupendi prodigi; finchè nel funesto abbandono predetto da' profeti , udí con acerbo dolor l'ingrata figlia di Sion, sedendo sopra le interminabili rovine, cantar la nascente chiesa i davidici salmi.

Furono questi la delizia de' primi padri, lo studio, e la meditazione de solitari, che popularono le romite piaggie della Siria, della Tebaide, dell' Egitto: si accendevano i fedeli, s' inteneriva Agoffino ancor restio alla grazia all' armonioso canto de' salmi; e la chiesa per comodo, per uniformità, pel precetto di pregat senza interruzione, le ore divise sulle traccie di Daniele, e di Davide, non già degli Egizi).

de' Greci, e de' Romani, come sognarono i settari; e secondo il costume de' tempi, le ore divise delle stazioni, e delle veglie; e volle, che allo spuntar dell'aurora, nel declinar del mattino, nel vespro, nella sera, e nella notte si alternassero i salmi (1), e questo antico costume stabilito da canoni apostolici, intatto si conservó soltanto al volger degli anni ne' monasteri, e negli Eremi (2) .

Penetrato dalla grandezza, e dalla santità di quest'azione, preveniva il padre don Onofrio l'istante, o al primo tocco del sonoro metallo, che l'invitava al tempio, grave nel portamento, modesto negli occhi, pieno di rispetto, e di terrore comparir si vedeva sull'adorate soglie: la notte a mezzo corso, l'oscurità, il silenzio gli imprimevano più profondamente in cuore la presenza di un Dio sull' eterno soglio assiso per giudicare i mortali; e a placarne lo sdegno, a trattener l'ira ultrice, a sospenderne le vendette, sciogliea la lingua a tributargli omaggio, onore, e gloria col notturno canto.

I rigori della stagione algente, le dirotte pioggie, l'imperversar de' venti, le cadute nevi, che rompere dovea talvolta pel corso di cento cinquanta passi per andar a ciel aperto dalla sua cella alla chiesa, opposero indarno al suo

oramus, nona lucernarium facinus, media nocte confurgimus, deinde gallicinio oramus.

<sup>(1)</sup> Can. 34. precationes facite mane, hora tertia, fexta, nona, vespere, atque in gallicinio.

Hieron. in psal. 119. hora tertia oramus, hora sexta

<sup>(2)</sup> Cosi il dottiffimo Mattei nella differtazione della Liturgia dell' officio:

zelo i loro ostacoli; per non isdrucoiolar sui ghiacci, che coprivan talora al soffiar del freddo borea, come terso cristallo, i selciati viali dell' Eremo, scalzo de' zoccoli il piede per isfuggir le frequenti cadute, da cui, come dicea a' religiosi, era stato istrutto, precipitava il passo alla chiesa: nè mai, se non allora, che lo trattenne infermo lungo pericoloso morbo, di cui diremo poscia, non mai, fuorchè una volta, in cui dal sonno oppresso non sentì de' sacri bronzi il segno, e per cui ne chiese al padre priore prosteso a terra umil perdono alla presenza d'alcuni padri, che furono da tal spettacolo commossi, non mai per cinque lustri, che religioso visse, nè di giorno, nè di notte mancò di assistere in coro alle divine lodi,

Nè chiuso al canto il labbro ammutoliva il cuore, anzichè dalla cella, in cui già per lungo ora atteso aven all'orazione, pria che rosseggiasse in cielo la fulgida autora, solo se non che Iddio gli stava al fianco, come Mosè sul monte, Geremia in Sionne, ed Anna al tempio: spargeva in chiesa a piè degli altari i fervidi suoi voti, e cogli ardenti prieghi, chiedeva al Dio delle misericordie! esaltazion della chiesa, implorava a' principi la pace, a' traviati lume, a' peccatori perdono, la conversione agli cretici, la santificazione a se stesso, e la salute a' popoli.

Bello il vederlo assorto nella contemplazione de'divini misteri, le ore tutte santificar del mattino coll'assistere ginocchione sul suolo, e senz'appoggio al sacrificio incruento dell'altare, e quivi immoto come gli alti cedri del Libano. nodrir colla preghiera il santo amore, che lo

rapiva in Dio.

Era una serie di continuate preghiere la vita del padre don Onofrio, che or in coro, or in chiesa, or nell'oratorio privato della cella consumava almeno dodeci ore del giorno nel cantar le lodi , nel meditar la legge del Signore ; e nelle feste solenni, nella quadragesima, nell' avvento, pria de' mattutini albori in Dio raccolto lo vedeva il sole, che nasce; nel declinar al meriggio, nel precipitar all'occaso lo lasciava nell'atto istesso di adorare la maestà divina; la notte adorna il manto di sfavillanti stelle, lo ritrovava fra l'ombre al debole raggio dell'argentea luna alla presenza di Dio, che lo riempiva di speranza, e di timore nell'orazione, nella solitudine, e nel silenzio, di cui fu sempre mai scrupoloso custode.

VI. Figlie della solitudine, e del silenzio sono le scienze, e le belle arti, che nodrite tra i placidi riposi del timulura nemiche, cedettero all' ignoranza l' impeto ne' secoli infelici, che di guerrieri carmi al formidabil rimbombo portavano in trionfo la confusione, il terrore, la morte; nè a diradar le tenebre, che avea la barbarie con mano audace stese, timide rinacquilla pace dormivai lunghi sonni di folta siepe all' ombra il semplice pastore; nè veder più dovea l'agricoltor smarrito cader sul desolato solco sotto barbaro ferro le biondeggianti spiche.

34.
Aman gli ozi le muse, il ritiro gli studi, tacito albergo i saggi: un ombroso filenzio è il più dolce diletto di un'anima eccelsa, che sui rapidi vami del penfiero poggia alle vette del sublime monte, in cui cinta di raggi fiede l' immortalità, regna la gloria.

Nell'antica Egitto, in cui ebbero le scienze, e le arti culla, consecrata era una statua al silenzio, che col dito sulla bocca insegnava a tacere a' citzdini : le porte custodiva della scuola
di Pittagora rigoroso filenzio; e l' illustre cittadino d' Atene, che il primo chiamò dal cielo
la morale filosofia utile all' uomo, porgea lontano da tumulti alla saviezza i suoi voti, ne
accoglica i sacri derti in taciturna dimora, passavieza oci insenfibil moto sopra il capo del saggio il fulgid'astro per non distorre da profondi
penficri Socrate intento, e fiffo alla ricerca del
vero.

Della virtù del paro, che delle scienze amici sono solitudine, e filenzio: lo firepito sonante di confusa folla incalazia; e sospinta, l'anima non distoglie col lufinghiero incanto de'senfi; gli esterni oggetti rotti, urtati, confusi, smarrir non fanno della ragione il cammino: il nobile entufiasmo, il robusto pensare, i sublimi trasporti d'innocente cuore nascono in seno de'taciti filenzi, in cui la coscienza come in trono assisa, chiama a stretto esame il paffato, econ provida cura l'avvenir prepara; e al puro trasquillo raggio di luce, a cui fi formarono i filosofi, fi accende il cuor del giusto, che quanto più fi allontana dal mondo, tanto più fi appressa alla ragione, a Dio.

Silenzio, solitudine guida fedel dell'uomo f tu alla virtù lo rendi, il chiami a Dio, che a salire i solitari poggi l'invita per bocca del

profeta per favellargli al cuore.

Di già ad Abramo innanzi al padiglione assiso, a Giacobhe nel sonno, a Mosè sull' Oreb, nell'antro ad Elia, ad Ezechiele lungo il fiume parlato avea nella solitudine lo spirito del Signore; quando per dostarne con maggior forza l'amore, spinse nel deserto Gioanni, che preparar dovea le strade al salvator del mondo, che santificar la volle col suo esempio.

Le orme calcando degli antichi padri, si sece il padre don Onofrio colla vita solitaria un delizioso riparo contro i vezzi del mondo, il di cui indistinto suono fi perdea tra venti, nè mai giungea fra l'ombre dell'amata cella a intorbidarli la calma: e qual nocchiero, che dopo lunghi affanni getta l'ancora fida, e sedendo sulla prora in faccia al mare, mira tranquillo incresparfi al lieve soffio l'onda, scherzar intorno il flutto, che pria minaccioso il fianco li battea dell'agitata nave, e mentre in alto ascende sul gelato carro la luna al sussurrar dell'aura sotto sereno cielo si rallegra, e si riposa; cosí scorrendo co' robusti vanni l'immensità de' cieli, diviso da terreni oggetti, sciolto dai lacci, che il cieco mondo appresta, alzandofi dalla solitudine a volo salia sull'ali della fede entro i santuari eterni il padre don Onofrio, e rapito dalla sublimità de' profondi arcani, che di velo coperti la religion presenta, vedea con ciglio immoto l'ondeggiar insensato de'mortali, e la scena inconstante, che sempre fi rinnova, e si dilegua, e fra i non mai interrotti filenzi godea nel sacro suo ritiro l' amabil pace.

Stupor più non arreca, se vinto il genio, che l'uomo stringe all'uomo, ed in società lo chiama, visse sol con se stesso; nè vincere più dovea altri nimici della solitudine, se non, come piacevolmente dicea, l'abbajar de'cani, che inseguendo la lepre intorno all'Eremo, l' invitavano a caccia, unico, ed innocente sollievo de' suoi primi anni.

Li punse quindi il cuore il nobile defio di vivere sepolto fra gli stretti confini di una cella, in cui rinchiuso raddoppiar dovesse, e di giorno, e di notte gli esercizi di pietà, di religione, di penitenza prescritti dalle leggi a chi per arrivare al colmo della perfezione, sceglie fuggir non solo il consorzio, ma involarfi per fin dagli occhi degli altri romiti, che riveder più non dee nè meno al tempio: ma le focose sue brame rinnovate in due capitoli generali non secondarono i superiori per lasciar risplendere ad edificazione de religiofi sì chiara face. coonestarono col gracile sno temperamento il rifiuto; e malgrado la sua inclinazione, ubbidiente fi arrese agli altrui voleri.

Non li cadde però di mente il prudente configlio de' superiori d'imitare, vivendo in comune, le gesta de rinchius: la carità soltanto per - vifitar gli infermi, l'umiltà per lavar i suoi panni, la pietà, il dovere per andar in chiesa il ritrarono poscia dall'amata cella; nè mai errare a caso fi vide dentro l' Eremo; non mai fuori del recinto chiese portar il piede; e se

Non mai per lui pendevano nell'autunnal stagione i grappoli maturi da pampinosa vite , nè il sollievo concesso dalla legge a' religiofi per alcuni giorni, li destó l'idea di abbandonar la solitudine per rallegrarfi al campo: era ogni giorno per lui sacro al silenzio, nè lo violò giammai con un sol motto coi religiofi, che talvolta il richiedevano, più oltre dei confini della civiltà non protraea ne' giorni di dispensa i colloqui. Coi forestieri, che andavano all' Eremo per vederlo, e che or con modesta, or con lieta, or con maestosa fronte accoglieva, secondo la diversità del grado, non gli uscirono mai di bocca, se non parole semplici, e di edificazione, non mai delle umane vicende, de' parenti, e degli amici chiese loro novella; abbandonato insomma al raccoglimento, alla solitudine, al filenzio, respirar più non sapea, se non se per Dio, a cui più strettamente l'univa la penitenza.

VII. Figli peggiori di colpevole padre, schianvi dopo l'antico errore delle passioni più ree, o che fanno del cuor dell'uomo aspro governo, combattuti da possenti nimici, che ne contrastano a gara, e con opposti moti l'impero, ebbri d'insano orgoglio, per cui fanno plauso a lor stessi nel crudel servaggio, al reo piacere in seno, che in fango vil gli avvolge in braccio all'ignoranza, che stende sulle loro pupille la nera benda, e gli affonna a fronte del rapido pendio, che conduce alla morte, ben lungi dal rompere il laccio infame, che il piede incauto annoda, baciano gli sventurati mortali le pesanti catene, da cui avvinti sono: bevono a lunghi tratti il micidial veleno, che loro appresta il vizio: più non si torce il ciglio dalla scena più vile: perde l'anima oppressa il vigore, il coraggio; dimentica il suo destino. e fassi per acciecamento fatale al crime amica:

Ouesto è il funesto retaggio del prevaricatore Adamo, che ha guasta col peccato la più bell' opera del facitore eterno, la colpa in cuor dell' uomo l'atroce guerra accese tra la ragione, che alla virtú lo scorge, e il senso, che l'incatena alle create cose, le sublimi idee di maestà, e di grandezza, che, come chiaro lampo dal seno oscuro di squarciata nube, trapellano talora, sono alterate, e miste co' bassi, e vili affetti, che lo confondono miseramente co' bruti .

In vista di queste contradizioni sognarono i filosofi colpevoli le anime pria di venir confinate nel tetro orribil carcere, che le circonda in pena del commesso fallo: lo stoico superbo . perchè virtú si acquista cogli onorati sudori , insulta i numi in cielo: fi avvilisce Epicuro, e sol la voce ascolta del piacere: Socrate. Platone, Cebete tra' Greci . Cicerone . Seneca tra' Romani balbettarono da saggi col riconoscersi destinati a imprese maggiori, che ad essere schiavi del corpo; penetrar non potendo

il grande arcano dell'originale peccato, che taglió nella radice il germe dell'innocenza, non additarono i mezzi per stabilire tra la ragione. e il senso la perduta pace.

Per bocca della religione si intesero le verità sconosciute alla Grecia, al Lazio: per richiamar l'ordine antico intimò Iddio sdegnato la penitenza al peccatore Adamo: fi santificarono colla penitenza i patriarchi, i profeti, ed i leviti : salí la penitenza a fianco di Davide sul regio trono: penitenza risuonarono le sponde del Giordano: penitenza si udi da' regni dell' aurora, fino al gelato settentrione: fu per la penitenza soggetto di bel nuovo il corpo allo spirito, e lo spirito a Dio; e quanti furono giusti nella legge di natura, nella finagoga, e nella chiesa, altrettanti furono eziandio i penitenti illustri.

Lo spirito di penitenza, che animò i primi padri, regna tuttora nella chiesa, e con maggior pompa risplende negli orrori del chiostro, che fra i tumulti del mondo: la sola penitenza fu ne' deserti guida agli anacoreti, negli Eremi a' solitarj : scritte sono per mano della penitenza le austero leggi, che dettò cogli esempi a' suoi romiti s. Romoaldo; e la scelta di queste fatta dal padre don Onofrio scopre i nobili sentimenti, che l'hanno scorto ad abbracciare il

rigoroso camaldolese instituto.

Chi persuader fi potea, che un cavaliere avvezzo alle delizie della casa paterna, volesse alle imbandite mense anteporre il parco vitto di una sola vivanda, che l'orticello d'ordinario dispensa, e che nella quadragefima, e nell' avvento è all'olio sol condita? chi persuader si potea, che vestito notte, e giorno di ruvide lane, che depor non dovea, nè meno infermo, adagiar volesse sul duro le delicate membra per chiudere le stanche luci a brevi sonni interrotti per ben due volte nel freddo verno, e nel fitto della notte, e prima che spunti il mattino, per alternare in piedi, carico gli omeri di pesante, e lungo mantello, eziandio ne'piú cocenti ardori, per alternare con canto grave, e con profondi frequenti inchini i salmi al tempio? chi vederlo credea assiso sul nudo suolo, e scalzo il piede cibarsi nel venerdi con solo pane, ed acqua schietta? chi armata di flagelli la destra ridurre in schiavitú il suo corpo vezzeggiato un tempo, ed or consunto da nove mesi di rigoroso digiuno ? chi vederlo credea . . . .

L'udí fra gli assordanti rumori il mondo insano, e fi commosse: lo videro i romiti andar ingegnoso in traccia di novi rigori, oltre la comune osservanza; affinchè in lui vivesse, come nell'apodtolo delle genti, il salvator Gesè

Crifto.

Non erano i tre mefi, in cui la legge i giorni del digiunare alterna, non erano per il padre don Onofio giorni di sollievo, e di riftero: fi rinovavano le flagioni, e sospefi non videro giammai gli aspri rigori; anzi che al volgere degli anni fu per lui nella quadragefima, e nell' avvento tenue cibo infipido pane secco a' raggi del sole, bevanda l'acqua, che negava perfino negli eftivi ardori fuori della refezione all' asse labbra. per non renderfi incapace con repentino cambiamento al coro, al canto, passo passo

arrivò al colmo della mortificazione, erano nell' ultimo luftro del viver suo continui, e rigorofi i digiuni, nelle feste eziandio più solenni, malgrado le astinenze, in cui per sei mesi dell'anno la mano parca del paro, che nella quadragesima di solo pane, ed acqua la mensa sua imbandiva: compì sempre mai gli uffici usati, vinse la carne, e non l'oppresse, nel difficile cammino a lui fu guida la prudenza, vittú necessaria a' penitenti, acció, giusta la frase di s. Gregorio, nell'inseguir l'inimico, il cittadino rion pera.

Ferrea catena, che un dí li cadde ne' viali a caso, e smarrita non seppe, se non dopo qualche iflante, in cui ne andava a' luoghi usati in traccia, aspramente il cingea, le ricerche interruppe dell'iftromento ferale di penitenza il superiore, a cui flato era rimefio; all'annunzio, che sperar più non dovefie di riaverlo, tinte di rossor le guancie, lo scongiunò, il richiese: si commosse alle di lui preghiere il superiore, li raccomandò la discrezione; ed egli, per iscansar il pericolo di vederla di bel nuovo smarrita, l'assicurò al tunicello, e di questa si cinse sino all'ora estrema.

L'orror della notte, la solitudine della cella, il tacito ritiro involarono agli occhi altrui il sanguinoso spettacolo delle flagellazioni del padre don Onofrio, nè mai, se non venivan meno per replicati colpi i flagelli, di cui proveder lo dovevano i cellerari, non mai se nodose funi d'arro sangue intrise ritrovate nella cella dopo la di bii morte, conservate da' superiori, e da' romiti con gelosa cura fiate nen

fossero dello spietato governo sicure prove, non mai aperta si sarebbe, se non se a Dio, così tragica terribil scena.

Meravigliati i romiti istessi di vita si penitente, il richiesero talora, come, gracile qual
era, e scarno soggettato si fosse a cosi frequenti astinenze, rispose con semplicità il penitente don Onofrio, che cozzato avea sul
principio contro la natura ribelle, a cui divenne poscia soave ogni vivanda; e non si avvide, che un così segnalato trionfo, che costato
avea tante lacrime, e si prosondi sospiri al vescovo d'Ippona, era la perfezione della temperanza cristiana; ed egli umile del paro, che
penitente, non leggeva nel suo cuore, che imperfezioni, ricordava gli assalti, e spargea di
cieco obblio le sue vittorie.

VIII. A conoscerti impara, scrisse filosofia sui portici d' Atene, e la sublime sentenza, che scolpita aveva sul sasso, imprimere non potè nel cuor dell' uomo, erano di cosí degno fiudio nimici la corrotta natura, l'acciecata ragione, vi scelerati dei.

Confinati in cielo i più sfrenati mortali, non dettava la religione, che massime infami, era santificato ogni crime coll' esempio de' numi: sedotta dalle apparenze della virtù l'inferma ragione, spiegava come augel di lumi privo il volo ardito, che raccogliea di bel nuovo per divenir peggiore: muta l'interna voce, o non intesa facea plauso nel silenzio, o qual caduco fiore, che muore sul nativo fielo dal tumultura delle passioni oppressa miseramente languia,

dietro la scorta infida di cosi indegni maestri ignoro l'uomo se stesso, e sul trono della virtú s'assise il fasto.

L'amore della patria, della libertà, della gloria, che la destra animò, che i cuori accese degli antichi eroi, era figlio d'orgoglio, e se nell'urna ferale scender dovevano senza spettatori Codro, Licurgo, Regolo, Catone, se inonorate le ceneri, ed insepolte degli Epaminonda, e de'Bruti, se consusti con quelli del volgo insano esser dovevano i nomi degli Annibali, de'Fabi, e de'Scipioni, state non sarebbero il teatro di si illustri imprese, ammirato non avrebbero la nagnanimità, la costanza, il valore, nè Atene, nè Sparta, nè Cartagine, nè Roma.

Il germe adanque delle virtù (econda soktanto l'occhio altrui)? dunque solo agli applaufi,
all'ambizione, alla gloria l'uomo nacque? Sarà
dunque un eroe del mondo in faccia l'Se sol noto
a se flesso, sarà dunque un vile? potranno solo
superbi monumenti, lufinghiera fama, a cui dà
vita l'inflabile fortuna, e che la morte uccide,
guadagnar a mentia virtù onore, e omaggio?
dunque di virtú all'acquifto superbia sola invita l'

Questi erano i filosofici dogmi della Grecia, e del Lazio, queste le dottrine dell'accademia, e del licco, questo il modello de' pretesi saggi, che brancolarono tentone all'uomo in traccia, aprirono i filosofi la scuola de'costumi coll'innestari il vizio, mascherarono co' nomi di virtú l'interesse, l'ambizione, l'orgoglio, e ne confermarono a' lor discepoli le lezioni cogli esempja.

Pu di Platone, e di Arislippo superbo era fra cenci il Cinico, che con accesa face cercava sul meriggio un uomo lungo le vie d' Atene, la satira faceva de' suoi tempi con questo mordente tratto l'orgoglioso Diogene, che era nella botte rinchiuso, più superbo di Alessandrosul trono.

Se l'ithoria dello spirito umano a noi non offre, che il fimolacro, e l'ombra della virtù, se fu universale la corruzione, l'inganno, se norma delle azioni l'errore; i fafti della religione, il vangelo, la fede le ftrane idee corresse, frenarono l'antico fafto coll'addirar la virtù, che ignota a'saggi, santificò colla sua vira un Dio.

Da me, che son mansueto, ed umule di cuore l'uomo impari. ud la sublime sentenza l'incredula Giudea, nè si commosse, reggere non potevano le inferme pupille dell' erodiano, e del fariseo allo splendore di verità sì augufta, fi acciecarono i ministri del santuario, l' error fi sparse in Giuda, lo spirito di menzogna, che minacciato avevano gli sconsolati profeti, trionfò ne' confini dell' abbandonata Sionne, terribili presagi della funesta desolazione predetta dal profeta all'adultera finagoga.

Il suono appena udirono di massima cosi sublime Corinto, Atene, e Roma, i più saggi dell'areopago, e del senato, i più illuftri filosofi, i più grand' uomini dell'impero, seguirono al lume di verità si grande altre vie: allor soltanto, allora fi conobbe l'uomo nobile per l'umiltà, che alla virtú lo scorge, spregevole per l'orgoglio, che al vizio l'incatena, e al cader del tempio di Gerosolima si cambiarono i delubri in altrettanti tempi all'uomo Dio, che intimò l'umiltà per bocca de' suoi ministri all'universo intero.

Questa virtú, che nel corso de' secoli ecclesíafici formó tutti i santi, su quella, che era piú
prosondamente scolpita nel cuor del padre don
Onositio, che sin da!l' età giovanile sotto la
scorta della fede conobbe non estere l'uomo,
che cortuzione, e menzogna, tenebre nell'intelletto, prevaricazione in cuore, schiavo delle
passioni, vittima dell'ignoranza, e dell'errore,
e per sottrarre il piede da piú gravi inciampi,
per non venir corrotto dalle ricchezze, da'comodi, che a lui promettevano il piú lustinghiero avvenire, per essere insomma umile di spirito, e di cuore, sormó la risoluzione di monire al mondo, e di vivere a Dio sepolto in
erma solitudine d'austero chiostro.

Niente per lui era vile, tutto ingrandiva la religione agli occhi suoi: erano i più abbietti uffizi, e i più schiffoli l'occupazione più seria: preveniva colla sollecitudine gli altri religiofi nell'esercizio di questi impieghi, ne sostenea volontariamente le veci, se tuor de recinti andavano i novizi in villa, tutto era nel coro, nella sacressia, nella chiesa per opera sua in acconcio; e se accadeva un ritardo nel segno delle divine lodi, appeso a grossa sune, che maneggiato avea indefessamente per tanti anni, essendo tra gli ultimi de'coristi, come negli Eremi è in costume, adempiva il padre don Onossiro questo deve o deleve, che ei diceva officio

d'angelo, perchè invitava i fratelli ad esaltare

del suo Dio le glorie.

Con quale amarezza ricordava gli anni primi, benchè innocente? Con qual dolore il soggiorno rammentava dell'accademia, che l'epoca diceva de' suoi scandali, benchè santificata l' avesse colle sue virtù, per cui chiamato era il santo? quante volte ripeteva, che soventi meritato avea da' suoi maestri correzione, e castigo, perchè insolente, ed indocile? e con qual effutione di cuore chiedeva egli de' suoi trascorfa umile perdono?

Ingegnoso nel cogliere eziandio di volo le occasioni d'umiliarsi, domandava ne'giorni di ricreazione licenza a' padri di star con loro raccolto in piacevole, e santa conversazione, benchè per il preteso cattivo odore fosse loro a carico; e un dí, che discorrevan fra loro, che qualche cosa fiuttavano a vicenda, detto avendo un di questi, che sentivà il sughero (1), ripigliò tosto il padre don Onofrio, facendo allusione al proprio nome, e non vel dissi o padri, che putiva il sovero.

Quindi per rendere maggiormente palese questo difetto a lui sol noto, non si vedeva mai in colloquio, se non se vestito d'abiti politi, che profumava talor con lavanda, per essere agli altri, così diceva, di minor incomodo.

Malgrado la solitudine, che involava i più luminosi tratti della di lui umiltà, ne trapellarono alcuni lampi nel tempo, in cui fi abbelliva la chiesa del sacr' Eremo, poiche prendendo

<sup>(1)</sup> Sughero in piemontese si dice natta.

di soppiatto i più malconci de' giornalieri, pofio innanzi ad essi ginocchione ne lavava il sordido piede, sopra cui imprimeva un umil bacio, offriva loro qualche dono, affinche reflaffe all'ombra del filenzio nascofta quella virtti, per cui l'additavano i muratori come un santo.

Severo seco lui, perchè umile, dolce agli altri cedendo alle istanze d'un religioso, o poco informato, o di zelo indiscreto, perorò la causa di un novizio, a cui data fi era onesta licenza: furono presso il padre maggiore vive le di lui premure, chiedeva tempo al novizio, prometteva ritorno; ma uditi appena i motivi, e le già fatte prove, dell'error suo fi avvide, boccon per terra il pianse, temerario fi disse per aver cozzato col padre maggiore, e benchè stringendolo al seno l'afficurasse, che esercitata aveva un' opera di carità, non ebbe pace, finchè presso i visitatori, il padre priore, il maestro de' novizi non diede colle sue scuse al preteso scandalo riparo: nè pago ancora, profteso nel capitolo delle colpe sulla nuda terra pubblicò il suo fallo, rinnovò il dolore della pertinacia colle più umilianti espressioni, stette in quell'atto finche il superiore diede il segno, così che tutti i padri furono inteneriti fino al pianto.

Rinnovellata fi vide questa tenera scena nell' occasione, in cui, pria d'appiccare il fuoco ad una fornace, fi portó con turti i religiosi, che li facevan corona, a benedirla il padre priote, che al padre don Onotrio rivolto, a lui ben. da, li disse, di conppire il religioso rito. s

scusó modestamente l'umile don Onofrio, ma nel sabbato di bel nuovo in pien capitolo fi accusò boccone di esser restio agli ordini del superiore, e seppe da onorevole offerta prendere motivo di confusione, e di rossore.

La perspicacia, di cui era adorno, la discrezione degli spiriti, che possedeva in sommo grado, lo zelo, di cui ardeva, la pietà, l' esempio destata avevano ne' padri l'idea di confidarli la carica di maestro de'novizi; carica altrettanto importante, quanto che dalla scelta de' soggetti, e l' onore dipende della congregazione, e la tranquillità di coloro, che sotto un si illuminato maestro paventar non dovevano d' aver precipitata o per capriccio, o per entufiasmo la decifiva scelta.

Indarno fi affaticarono, indarno per vincere la di lui costanza nel rifiuto i più assennati padri, e i personaggi più gravi: parlar non so, diceva come Mosè sul monie, ispirar non posso ne'cuori giovanili le grandi massime, che sole sono capaci di nodrire il nobile defiderio d'abbandonare il mondo, senza di cui il più fermo proponimento langue, svanisce, e muore. Nè men costante il videro nel ricusare il go-

verno dell' Eremo di Torino i padri in capitolo raccolti, che mal soffrendo ascosa cotanto scintillante face, por lo volevano sul candeliere, affinche splendesse nel santuario. Ne fi mostrò meno saldo alloraquando la dignità gli si offerse di maggiore per unanime consenso de' padri : uguale sempre a se stesso, modesto al par che costante, non ismenti in quest'incontro la sua fermezza a fronte degli onori, e malgrado le preghiere, malgrado i consigli de più amici, malgrado il tempo, che gli si accordò per consultar con Dio, se vivere dovea a se stesso, o sacrificarsi al vantaggio della congregazione, immobile come quercia in colle, che di cento inverni superó gli sdegni, presentó al capitolo la sua rinuncia fondata sull' umiltà, e sull'autorità delle leggi, che dispensano dal peso chi volontariamente gli omeri non vi adatta.

Avea sempre innanzi agli occhi il padre don Onoficio quegli anni, in cui per ben tre volte la carica esercitò di visitatore, e da cui scu-satsi non porè, perchè, il peso non ha di governo. Riandava sempre col pensiero quel tempo, che li su scuola per gli anni avvenire, tanto è vero, che chi veglia attentamente sopra se stesso vede i lacci, di cui sparse sono le strade del comando, che sta sul terribile pendio o di lasciare la virtu negletta, o di somentare il vizio.

IX. Le istorie del mondo, che lo spettacolo ci presentano d'oppressori, e d'oppressi,
e che gli elogi a noi tramandarono de'scellerati illustri, che sulle rovine de'regni, sulle
stragi de' popoli innalzarono sanguinosi trofei al
loro orgoglio, quanto sono diformi dai fasti
della religione, in cui la mansuetudine, e l'
obbedienza formarono il carattere degli eroi,
che cimentarono col 'loro sangue il maestoso
edificio, in cui dall'aurora dell'universo regna
intermerata la chiesa.

Armati quelli il braccio di nimico ferro portavano la morte nelle infelici contrade, che furono il teatro delle barbare loro imprese; i campi di sangue aspersi, gli ammucchiati cadaveri furono il trono, su cui alteramente assifi brandivano sulle vinte nazioni il ferreo scettro. Questi come innocenti agnelli, che sotto la mano del tosator non belano, obbedienti a' tiranni, pazienti a fronte della motte istessa, difesero con eroico coraggio gli inalienabili diritti della loro religione.

La falsa filosofia, che un tempo apologista si rese di così neri attentati, che prodigo gli encomi a' nimici dell' umanità, squarciò la benda coll'abbandonare alla pubblica esecrazione quelle anime atroci, condanno la superstizione, e il timore, che innalzati avevano altari a' tiranni, a cui gli onori attribuirono dell'apo-

teofi.

Regolo, che nel morire maledice Cartagire, Bruto, che fi lacera il seno al cader della, libertà latina, Socrate, che fra gli amici. tracanna la cicuta, che gli appredo l'ingrata Atene, sono gli eroi, col di cui esempio pretende a' nostri giorni filososia d' oscurare il luminoso

carattere della religione.

No non pote l'orgoglio formare alla virtà anime così grandi, che a traverso delle loro qualità eminenti, non fi vedesse l'uomo: l'odio di Regolo contro Cartagine, la harbarie di Bruto, l'idolatria di Soccate, che offer per mano di Critone ad Esculapio un gallo, sono della loro grandezza d'animo la giusta, non meno, che la convincente censura.

Non smentirono così il lor carattere i santi del cristianelimo; giammai non disonorarono i loro nomi coll'ombra sola di passione; pacifici, e modesti perchè ubbidienti, sacrificavano la loro vita con asciutto ciglio, soffrivano il carcere, l'estilo, altavano le mani al cielo per implorare perdono a' persecutori, a' tiranni; ed imitatori fedeli di Gesù Cristo, che obbediente li se' fino alla morte, venivano dal furore immolati, e dal fanatismo, senzachè un gemito, ed un sospiro tradisse l'invitta lor costanza.

Il più insensibile stoico, il saggio più rinomato dell'antichità svanisce come ombra lieve ai rai del sole. Socrate il più grande de'silososi non è che un uomo agli occhi istessi del celebre Rousseau, che scrisse nel sublime confronto: sì, se la vita, e la morte di Socrate son d'un saggio, la vita, e la morte di Gesci

sono di un Dio.

L' obbedienza santificata dal Salvator del mondo, che nelle terribili persecuzioni del Romano impero avvalorati ha i mariri , restituita alla chiesa la pace, operó la santificazione di tanti solitari, che col rinunciare liberamente alla propria volontà vissero nelle selve, e ne' chiostri soggetti a' voleti de' superiori, a cui giurarono a' pie' degli altari riverenza, e omaggio per la colora del superiori perio.

Quanto profonde radici gettate avesse la virtà dell'obbedienza in cuor del padre don Onofrio, lo dimostrarono abbastanza le azioni non meno, che i precetti dati a novizi, a cui per sostenere le veci del maestre alle conferenze talora presiedeva.

Degne degli antichi padri erano le lezioni dalla venerabile antichità, dalla tradizione raccolte, colpivano di leggieri per la piacevole modefia maniera, con cui le presentava gli animi di coloro, che cominciavano a porre il piede nella malagevole carriera alle passioni nimica; così che il grave ingombro, che talor fi sparge sulle menti giovenili, dileguar fi vedea, come allo spuntar di rosseggiante autora gli wmidi vapori, che l'ombrosa notte raccolse.

Se indivissil compagna, dicea, siede a fianco del religioso l' obbedienza, ogni azione seconda la grazia della vocazione, ogni peso è leggiero, santi sono gli affetti, non teme l' ubbidiente d'inciampa nella strada, che a perfezione il guida: la voce del superiore, che li risuona all' orecchio è voce del suo Dio, che l'ammaesser.

Schiavi non samo per strascinare con obbrobrio vergognose catene: nen sono per noi quefli taciti filenzi albergo di neja, e di dolore, l'obbedienza ci invita, e non ci opprime, è volontario ogni atto, che la legge comanda: si rinnova coll'ubbidir la nostra scelta, di cui autori non sono i superiori, bensí custodi dalla fedeltà alle nostre promesse nasce la religiosa cristiana libertà, che abbella la nostra solitudine, in cui alberga la santità, e la pace.

Ogni onesto diporto, che autorizza la regola, ogni sollievo, che il superiore concede, poiche si accoppia ubbidienza, è santificato agli occhi di Dio, che l'ubbidiente corona, Iddio, che dall' obbedienza i doni suoi misura.

Quindi maraviglia non è, se al minimo cenno del superiore affectava pe', viali piú dell'
usato il passo, se interrotto abbandonava al primo avviso l'incominciato lavoro, se ne ascoltava con modefto aspetto, e con sommessione
i voleri, senza giammai far motto, se non se
allora quando distogliere lo poteva il comando
dalla sua comunicazione con Dio, pronto però
ad ubbidire; malgrado egli temesse dissipazione,
e danno.

Ben lo diè a divedere nel tempo, in cui deffinato venne foresteratio. Interrompeva degli ospiti all' arrivo l'orazione, in cui lo rinveniva il venerabil vecchio fra Teobaldo, che cuftodiva del sacr' Eremo le porte, col Deo gratias, saluto usato da primicrissiani, e che contro i donatisti vendicò Agostino, rispondeva dall' oratorio, che stato sarebbe a forastieri compagno; abbandonava immantinenti. Dio per Dio, e si grande era la di lui esattezza, tale il di lui raccoglimento, cotanto onesso il tratto, che edificati si partivano gli ospiti, e a si piacevol vista alleggeris si sentiva il fratello già consumato in virtà il peso della sua obbedienza.

Non meno grave riuscir li dovea l' officio di cellerario, che il chiamava dal filenzio ad altre cure della solitudine nemiche, e del ritiro. docile ciò nulla meno accettó ill grave incarco, che la legge impone, gli omeri sottopose alla pesante soma, adoró ne' voleri de' superiori il divin comando, tutto impiegó se flesso, e le opere cosí dispose, eche senza mercar dagli altri Il nuovo tenor di vita, le intraprese fatiche superiori al di lui temperamento, lo snervarono in meno di dieci mefi. Lo colse in capo raffreddore molesto, che ogni di maggiormente inaspriva, e negli sforzi di prosonda tosse, una

vena si ruppe nello flomaco.

Sgorgava in larga piena il caldo sangue, tutti i religiofi in allarme nel vicin periglio, e chiesero, e diedero soccorso, fi ando prontamente al riparo, il vomito riftette, e si trattenne in vita.

Facile non era il rimedio nell' Eremo di Lanzo, in cui faceva soggiorno, e potendo softenere il viaggio per gli appreflati rimedi, trasportato venne al sacr' Eremo, dove chiamati i più saggi tra medici a consulta, fi decise la cura con proibirgli ogni occupazione di spirito, e di corpo per un anno intero, cosí che néleggere, nè pregare, nè parlar potesse, ed in questo riposo di morte, parco riso col latte era il cibo, che dar doveva nel pericoloso morbo all'ingorda fame ristoro.

Peggior del morbo stesso il penoso rimedio intimorito avrebbe altri di lui men sotte; desta la sola idea raccapriccio; a respirar ridotto, e senza azione, qual funesto avvenire vedeva apperto innanzi agli occhi suoi ? ne. lo commosse

l' annunzio, nè impalidir fi vide. ammirarono i religiosi le di lui virtú, il coraggio; anzichè il padre maggiore, benchè ne conoscesse l'eroica costanza, li su sprone alla malagevole impresa col comando; era troppo preziosa alla congregazione si bella vita; era il padre don Onofrio abbastianza perfetto, perchè li faprisse il campo in meriti feraci d'obbedienza.

Ubbidirò rispose, ed ubbidí costante; l'impazienza giammai li suggerí un lamento; tutto raccolto in Dio, alla di cui presenza specialmente vivea, non smentì la sua virtù con un sospiro: richiesto da' religios, che il vistavano talvolta, della salute, con aria riconoscente, e lieta rispondea, la Dio mercè risano.

Niente a lui fu penoso di quanto l'obbedienza impose, se non se il non poter celebrare gli augusti, e tremendi misteri dell'altare, ma dopo alcuni mesi offrir pote all' Eterno-nell'oratorio privato i voti suoi. li benedi dall'alto il Padre d'ogni consolazione, il Dio delle misericordie lo rese alle preghiere de'suoi, fu universale il contento, la rassodata vena gli assicuró la salute; e all'amata solitudine, alla cella, al coro, al filenzio se di bel nuovo fra il comun plauso ritorno.

Fuor de'recinti dell'Éremo ne recò del rifiabilimento l'avviso nunzia la fama; su a'medici istessi d'a mmirazione: era di già caduto vittima di morte in que'giorni un cavaliere, a cui divenne a carico la monotonia della vita; erano la pazienza, e la costanza troppo necessarie vittù per l'este selice, è a così dure prove reggere sol poteva un ubbidiente, un

Reso alla cella, e alla comune osservanza dopo si nojoso periodo, fu per sorpresa de fratelli, che apprefano le vivande, di solo vino provvifto, e nudo pane per otto giorni, nè mai dopo sì lungo digiuno fè parola, che il necessario mancasse al proprio vitto. il gufto di condita vivanda non irritó le sue brame, erano dome, e soggiogate le passioni, nè romper potevano il freno, con cui le teneva soggette alla ragione, che era soggetta a Dio.

Cosí proseguíto avrebbe se incontratifi a caso i fratelli non chiedevano a vicenda novella del padre don Onofrio, da questi riputato sano, dall'altro creduto inferno, e attoniti per il commesso errore, andarono alla di lui cella di volo. Ne interruppe le scuse il padre don Onofrio, cortesemente gli accolse, e con dolce sorriso piacevolmente disse, che forse gli era ancor necessario per que giorni il parco vitto, e che ravvisava nel loro involontario inganno un luminoso tratto della providenza divina.

Qual dolcezza, quale amabilità capace di accendere alla virtù l'uom più refito è qual temperanza, qual sobrietà, qual amore alla penitenza atto a richiamare sulla fitrada i tiepidi, ad animare i giuti? qual soggetto di edificazione, da cui penetrati i fratelli magnificarono le opere del Signore mirabile ne' suoi, santi, che alla scuola dell'umiltà, e dell'obbedienza impararono a salire i sullo scosceso, monte, su cui virtú fi annida.

X. Fu il celibato in pregio preffo le più colte nazioni. i sacerdoti d'Inde nell' Egitto, i Gimnosofisti, i Bramini fra gli Indi, gli Jerofanti pontefici de' mifteri d' Eleufi in Atene, la maggior parte de' seguaci di Diogene, e, di Pittagora, i ministri di Cibele, le figlie destinate al servizio del sole fra i Perfi, le nove vergini a cui presso gli antichi Galli era dato in custodia il famoso oracolo in una picciol isola lungo le sponde dell' Armorico, facevano pubblica professione di cafitià: non poteva la Grecia compir senza l'intervento di una vergine il religioso nito ne' sacrifazi; ebbe insomma le sue vergini Atene, le sue verfali Roma.

Era l'antica filosofia d'accordo colla religione, abbracciavano questo sublime flato i filosofi, e i sacerdoti, lo celebravano i poetine' loro carmi, i ministri delli Dei nei loro inni. Le istituzioni di Licurgo, e le profane leggi di Lacedemonia, e di Spatta del pudor nimiche, erano in esecrazione presso gli altri popoli, che disonorato non soffiriono il celibato per mano di una donna a piè degli altari.

Malgrado la forza de' filosofici pregiudizi, che nelle ifituzioni degli antichi popoli riconoscono il più ordinato fiftema dell' umana saviezza, non potè il consenso delle nazioni rendere rispettabile il celibato. Apologisti de' loro crimi, censori delle loro virtù tacciarono i falfi moderni filosofi di fanatismo, e d'iltufione una virtù contraria a loro giudicio alle voci della natura, ai vantaggi della società, alla popolazione, al commercio, che il nerbo sono degli fiati; ed in vece di appuntare il

celibato, che l' imprudenza, la misantropia, l' egoismo, il libettinaggio hanno introdotto ne' regni per macchiare gli altrui talami, per corrompere il coflume, per infidiare all' innocenza, sollevati fi sono contro il celibato consegrato dalla religione per avvilire co'sacerdoti la Chiesa.

Fino da' primi tempi dichiarati fi erano contro s. Girolamo Vigilanzio, e Gioviniano, i di cui perfidi dogmi addottarono poscia Viciefo, gli Uffiti, i Boemi, Lutero, Calvino, e gli Anglicani; dei trasporti del di lui maestro arrossi Melantone, e dir soleva piacevolmente Erasmo, che la comica erefia di Lutero terminava al talamo.

Non furono perciò men popolati i chiostri, non fu minore il numero delle vergini; la dottina dell' apostolo delle genti, l' esempio, e di precetti de' padri invendicate non lascianono le scandalose dottrine; e a seconda de' decreti di Siricio, e d' Innocenzo, di s. Leone, di Gregorio magno, a norma dei canoni de' concili d'Elvira sul finir del terzo secolo, di Toledo nel quarto, di Cartagine, di Orange, di Arles, di Tours nel quinto, di Agde, e di Orleans nel sesto, che confermò il Tridentino, celibi fi mantennero nella Chiesa i sacerdoti, e i leviri.

Il verginal candore, che coronato vide l'estatico di Patmos innanzi al soglio eterno, su cui sedeva l' antico de giorni, era, come accenniai, fin dagli anni più teneri gelosamente cuflodito dal padre don Onofirio; e allora quando con soleune pompa ne ha pronunciato il voto, accrebbe circospezione, e vigilanza nel custodire i senfi, nel rintuzzar le paffioni, nel macerar la carne; affinchè la legge del corpo, che amareggiava un Paolo, non si ribellasse a quella dello spirito, che sotto fragil velo è pronto all' opera.

Erano perciò i sonni suoi dalle veglie interrotti, salivano ne' tabernacoli eterni i caldi suoi sospiri fra i notturni orrori; vincea la gola co' digiuni, il corpo coi flagelli; giammai in ozio molle correvano per il padre don Onofrio le ore fugaci, era tra la preghiera, e i manuali esercizi, che comanda la regola, diviso il tempo,

Severo custode degli occhi non mai fisso, non mai lo sguardo in volto a donna, con cui talora come foresterario trattenerfi dovea, era in quelle occasioni più dell'usato raccolto, erano le di lui parole, parole di modestia, di semplicità, di candore; così che in quei consessi compariva un Angelo sotto umana sembianza.

Libero mai trascorse curioso l'occhio in traccia d'altri oggetti, che distorre lo poteffero dal suo raccoglimento; vietava gli sguardi altrui con eguale cautela; fi dipingeva in volto quelbel virgineo foco, che testimonio è sempre diun' anima illibata, se fi avvedeva, che altri il mirasse; teneva eziandio ne' più cocenti ardiori colla veste coperte le tornite mani, tutto insomma spirava purità, e candore.

Qual ardor, qual zelo gli fi accese in petto un di che suor de' recinti a diporto, udi un tratello oblato ancor novizio proferire' un vocabolo, che il dilicato orecchio leggiermente offese è e con qual fronte, ei disse, osate voi pro-

ferir profani nomi? fi velano le membra, e non fi deve squarciar co' detti quel velo che modestia stende? queste non sono le maffime del chiostro, non sono questi del savio vostro maestro i saletari avvil. come cresce candido custodito giglio in chiusa solitaria valle, che il dolec careggiar de' zefhi ristora, che il sole co' raggi suoi sul gambo rafficura, che nutre col suo pianto matutina aurora, così il candore del padre don Onofrio, il di cui innocente costume dubitar non lascia alla congregazione, che qual era in culla, tal fia rientrato in seno dell' antica madre dentro la tomba.

Altrettanto povero, quant' era casto, imitaator fedele de' primi cristiani in Gerosolima, che a' piedi degli Apostoli recavano il prezzo delle vendute sostanze, per essere con questo generosa offerta uniti sempre più di spirito, e di cuore; sulle traccie di Pietro, che abbandonò le reti, sull' orme de' vescovi, che ne' felici giorni della chiesa i doni abbandonavano della fortuna prima di por mano al sacro ministero; ad imitazione de' Paoli, degli Antoni, de' Bafili, de' Pacomi, de' Benedetti, de' Romoaldi non riputò follia il dare alla patria, a' parenti, agli amici, alle primogeniture, ai feudi, alle distinzioni, alle speranze, agli onori un generoso addio.

Non rammentó giammai il primo luminoso stato, lasciò-col dominio anco l'affetto delle terrene grandezze: fatto di Gesù Cristo seguace, e di Gesù crocefisso, l'occhio non più tivolse, non ritto la mano, il piede più non rittasse per rimitar da lungi il menzognero splen-

dore, che gli amatori del mondo miseramente accieca; e quale chi vincer deve a nuoto di rapido torrente l' impetuosa piena, o chi salir per l' erta, sulle sponde depose, od alle falde l' inutil peso, che Crate istesso al lume della ragione avea gettato in mare.

Morbido delle piume al paro era per lui-il duro letto ; lieta ugualmente , che le imbandite la povera mensa; deliziosa non meno de' dorati palagi la romita cella: piú de' preziosi arredi gradita la rustica suppellettile, di cui era adorna; più del vestir lussureggiante dolci le rozze lane; più de' spettacoli, delle profane veglie, delle notturne conversazioni piacevole il grave ecclefiaftico canto; meglio dell' importuna folla de' domestici, che ingombravano la paterna casa, e per attinger acqua, e per lavare i panni lo. servivano le proprie mani, con cui talora raccenciava le vesti; a fianco della nuda povertà la pulitezza regnava ne' semplici mobili della cella, e negli abiti; e non sdegnando per nodrire lo spirito di povertà l' esercizio più vile. bastó il padre don Onofrio benchè affralito, tuttor bastò a se stesso.

Amava egli lo spogliamento come un carattere del cristianesimo, come un' imitazione di
Gesù Cristo, come una virtù conforme alla
santità della vocazione. Ogni ombra di proprietà, l' idea del superfluo a lui deflava orrore;
quindi softrir non potea nella cella se non se
quanto neceffità efigeva. Niegava nell' algente
flagione, per non sprecar la legna, alle agghiadate membra conforto. La legge, che a comuni bisogni del vestir provede, nol difloglieva

dal chiederli per carità ne' soliti tempi al superiore, nella di cui persona ringraziava il Signore, che il giglio delle valli di bianca veste adorna, che nutre nell' inverno i variopinti augelli; e nella generale rassegna delle suppellettii, che soventi volte facea, quelle cose arrecava al superiore, che a lui parevan soverchie.

Non porgeva giammai al padre don Onofrio ristoro nè l'americana, nè l'araba bevanda; allorchè li fio fifrivano di queffi climi i doni, gli accettó eflendo visitatore, che urbanità il volea, ma non per lui, del virtuogo fra Teobaldo, a cui la fredda vecchiezza solcato avea col ferreo dito la bianca fronte, del venerando fratello in seno si versavano le osferte inutili al padre gon Onofrio, che sciolto da terreni lacci, riposte avea le sue delizie nella povertà evangelica: amabile virtú, che coronata col centuplo di spirituali grazie guida all' eterno regno, felice povertà, che dono Dio.

XI. Il più grande degli enti nella creazione, il più corrotto per il peccato, il più nobile per la rivelazione è l' suomo, fregiato l' suom di ragione ammirar potè l' ordine, e l' armonia del creato, e contemplar nella bellezza dell' universo l' autore, a cui doveva omaggio; ma oscurata per lo commesso fallo l'idea del facitor eterno, alterati i sentimenti, che in cuor scolpiti avea, guafta la più bell' opera, che sugli albori del mondo rispettò l' attonita sortomessa natura, no, non potea risorgere dall' infelice stato, se una voce superiore alle leggi

di natura le ombre non diradava dell'iguoranza dall'intelletto, se non correggeva la carità le malvagte inclinazioni del cuore, se non ravvi-

vava la speranza la virtú smarrita.

Parló per bocca de' patriarchi, e de' profeti il pilo d' Abramo, e nella pienezza de' tempi parlò l' Unigenito del Padre; fi consumunó la grand' opra, che preparata avevano i secoli; trionfò colle sublimi verità la fede, a cui nel piegar la fronte un nuovo ordine intese l'uomo, che lo sollevarono fino a Dio; trionfò la carità virtù benigna, e dolce, che richiamó la pace; trionfò la speranza, perchè vinto il peccato, e infranto l' acuto strale di morte, s fi appres all' uomo il varco dell' eterna gloria.

Fonte d'ogni virtù è la fede, la carità le nutre, le corona la speme il credere l'amore, l'amor desta speranza; e questi dons sovrannaturali, questi celefti lumi sono la santificazione degli eletti, la giustizia de' santi, la

consumazione de' giusti.

In ossequio della fede cattivò il padte don Onofrio l' intelletto, adoró di Dio gli arcani; tremar fi vedeva innanzi all'ara, su cui fi offriva il gran Sacrificio. Nel rinnovarne la rimembranza tutto raccoglieva es stesso per tributare malgrado l' error de' senfi, che transoftanziate non ravvisano le soffanze, per tributare profonda venerazione a si sublimi misterj.

Qual più inudito prodigio può operar la fede? fi confonde la ragione nell'immenfità delle perfezioni di un Dio trino in persone, uno in effenza: l'incarnazione del Verbo, per cui dallà divinità l'umanità fu affunta; le opera della creazione, quelle della grazia umiliano l'uomo, che penetrar non può i segreti de'divini configli, tace la natura, o non fi oppone; ma nel sacramento dell'Altare, in cui le imprefiioni, e le apparenze attestano il contrario, qual fi ravvisa sommeffione, e tede?

Meraviglia non è se per lung' ora sfogava il padre don Onofrio i teneri affetti suoi al sacramentato Signore, se in dolci ratti assorto gustava le sovrane interne consolazioni, con cui fi bean gli eletti, se nell' affittere ai sacrifici offerti per mano degli altri sacerdoti, saggiava a lunghi tratti gli amabili diletti della fue

tura gloria.

Istrutto dalla fede, spinto dal santo amore verso il suo Dio, pianse, e amaramente pianse a piè de' sacerdoti i lievi giovanili errori, la compunzione, e il dolore esprimevano non meno agli occhi suoi, che da quelli de' confessori, e degli aftanti amare lacrime di penitenza, e fatto anch' egli ministro del gran sacramento di riconciliazione, sipriava a l'eligiofi colle ifruzioni, e cogli avvifi gli fteffi sentimenti di pietà, per cui fi confondeva talora il comun pianto. La carità gli suggeriva i prudenti configli; con cui rafficurava i timidi, parco nelle parole, ma' efficace ne' senfi penetrava ne' più interni receffi del combattuto cuore, adescava colle

con cui rafficurava i timidi, parco nelle parole, ma'efficace ne' senfi penetrava ne' più interni receffi del combattuto cuore, adescava colle gentili maniere; erano i discors pini di santa unzione, che temperava ogni affanno, e talora i più angustiati con un sol detto restituiva in calma.

Qual più ficura prova dell'umiltà non meno, che della sua carità diede a' religiofi quel giorno, in cui nel riparar la cella fi scatenó il muratore contro un giovane, aspramente il percosse,
e contro lui più volte fe' risuonare i rimproveri,
e le minacce? ftrappò queil'infelice di mano al
barbaro, il padre don Onofrio, seco il conduffe in cella, chiese dell' offesa altrui ginochione mercè, perdono; ne mai fi alzó di terra, finche accheato il pianto, l' ottenne: de'
soliti doni suoi ricolmò allora il giovinetto
sentfibile ai vezzi della virtù, che sola sparge
di nero obblio i più crudeli oltraggi

Nè pago ancora di aver guadagnato il giovane dolente, riprese solo a solo de'suoi feroci trasporti il muratore, ma con si gravi parole, ma in cosí dolce modo, che il vinse, pianse confuso il fallo, promise emendazione del suo pur troppo coll'esempio altrui autoriz-

zato costume.

Effetto della di lui carità era la sollecita cura nel visitar gli infermi, che consolava ne' loro affanni, per cui offriva al cielo i fervidi suoi voti : non gli abbandonava se suoi penitenti nè la notte, nè il di fuori dell' ore della comune regolar osservanza: non palpava con perfida compiacenza l'umanità languente col nascondergli il pericolo; e con quell'apostolico zelo, con cui al letto di morte disse a fra Teoba'do: più non si risorge da questa, pensate a morir santamente come viveste: predizione ferale, per cui scorse nelle vene a' religiofi astanti un freddo gelo, poichè parlava un santo, con eguale cristiana libertà, senza distinzione di persone, e di grado annunziava vicina l' ora estrema, per armarli nel fatal cimento contro il comun nimico alla perseveranza finale, puro, e gratuito dono del misericordioso Iddio.

Sedendo a fianco del letto, su cui giacea l'infermo finche sottratto dagli artigli di morte, o che chiamato fosse agli eterni ripofi, cedeva subito il luogo al venir di qualche sacerdote più giovane eziandio; ed egli superiore agli umani riguardi, prostrato a' piedi del Crocefisso, implorava per l'infermo ristabilimento, o sempiterna pace.

Quanto era intento al sollievo di questi, altrettanto era cauto nel vifitar coloro, de quali era leggiero il morbo: ti vifita il Signore; allora diceva, non conviene colla frequenza distogliere il loro spirito dal benedir l'onnipotente mano, che leggiermente percuote per chiamargii all'acquisto della perfezione cristiana.

Da una fede sì viva, da carità si ardente, qual nascere doveva in cuore del padre don Onofrio consolante speranza? qual confidenza nel sangue di Gesú Cristo, che ha squarciato il velo del santuario, che involava a' nostri occhi l' immensa gloria di Dio, che inaccessibile rendeva il Santo de' Santi? qual fiducia nel Redentor del mondo, che il chirografo ha lacero, e tolto l'interdetto, per cui erano chiuse all' nomo le porte dell' eterno regno? fiducia, confidenza, e speranza, per cui diceva coll'Apostolo Paolo, che questo corpo mortale gli era a carico, che defiderava d' esser sciolto dalla terrestre dimora, e di lasciare il soggiorno, in cui lungi si vive dal signore per essere con Gesú Cristo, e per abitare dove assiso alla destra dell' eterno Padre per l' immenso corso de' secoli felicemente regna, e co' beati eternamente impera.

XII. Il misterioso vincolo, che l'anima al corpo incatena, e che formato avea colla possente destra il Nume eterno, scioglierfi non doveva. chi avrebbe il fil reciso di una vita inaocente è non offriva il mondo fifico, e morale verun nimico, che troncar potesse l'aurato stame tessuto per mano della virtú: ubbidiente la natura all' impero dell' uomo meditar non sapea sì atroce insulto, perchè era l'uomo allo-

ra soggetto a Dio.

Puri gli affetti suoi, come un bel mattino di primavera, placidi i movimenti del cuore, come al soffio leggiero l' increspar dell' onda, sgombri d' ogni macchia i pensieri, come terso cristallo in man di sposa, spiravano al primo Padre i sublimi trasporti, il nobile entufiasmo, per cui risuonar faceva il beato soggiorno, e i solitari boschi delle divine glorie. Al dolce suono degli inni ripercossi dal monte brillava in sen di Adamo l'innocente cuore, di cui era custode quel sovrano lume, che natura accese per regolarne i moti; uniti in dolce nodo la ragione, e il senso nodrivano l'interna calma, che turbar non potea nimico al varco, regnava e dentro, e fuori l'amica pace; e in cosí ordinato fistema perchè tagliar il corso di si bella vita consecrata alla virtú, all' innocenza?

Il germe ancor si annida di si felice stato in cuor dell' uomo, la bella età dell' oro in prodigi seconda, in cui a' paschi istessi vivea l'agnel col lupo, in cui col nibbio ingordo avea comune il nido la semplice colomba; figlia non fu soltanto di poetica vena, di estro animatore, ma una debole idea della natura qual era, ma un imperfetto abbozzo della sorte antica, che fi dileguó come ombra nel fatale istante, in cui da'regni bui alzó la fronte alte-

ra il peccato per funestar la terra.

Qual disordine, qual orrore presagí la combratua autura? nella piovosa nube, che coll'
oscuro velo ingombrava i raggi del sole, rumoreggió sordamente il rauco tuono, fquarció
dalla nube il tenebroso, seno precipitoso fulmine, che inceneri con fragore la fronzuta
selva; muggi negli antri cupi l'irato mare;
orridamente fischió fra i maestofi cedri l'impetuoso vento; nel terribile imperversar de' furibondi elementi traballò per fino dalle fondamenta la conquassata terra, su cui la confusione, e lo scompiglio imprimevano profondamente le traccie della desolazione, e del
terrore; immagine ferale dell' intestina guerra,
che con furore si accese in cuor dell' oomo.

Intorbidò la volontaria depravazione l'ordine antico, cedette alla legge del corpo la ragione inferma, schiava l'anima, e oppressa careggio la passione, che si fe' tiranna, e sulle rovine dell' ninconza stabilì il suo impero l'ignoranza, la concupiscenza, il crime.

În braccio a cosí rei nemici più non sentí l'uom ribelle quella dolce emozione, che si destava in petro nel contemplar il suo Dio, che preceduto già da rispettoso silenzio col temprar lo splendore della divinità annunziava la sua presenza; sperò librarsi indarno sull'ali

del pensiero, che indebolito ricadde ne' creati oggetti, e pieno delle bugiarde immagini de' menzogneri fantasmi, che ognor rifiglia il senso, cercó indarno se stesso, e si perdette in traccia di un cuore, che travia, e di uno spirito, che si confonde.

In vista di sí infelice stato sotto il governo di un Dio provido, e giusto pensarono i filosofi, che sciolte prima in cielo le anime immortali dal corporeo velo, fossero pel loro fallo ne'corpi impigionate ad iscontarne il fio; tacciarono d'ingiusta la natura, perchè un corpo ci diede debole, infermo, caduco, uno spirito intollerante della fatica, facile al timore, nel dolor inquieto, ed inclinato alla più sfrenata licenza, e nel prodigioso contrasto di grandezza, e d'i viltà, che nell' uomo si ammira, lo giudicarono al lume della ragione una sfumata tinta, che cancellar doveva col suo ferreo dito l'inesorabil morte.

La religione, che sviluppó il grande arcano dell'originale peccato, che nella radice corruppe i discendenti di Adamo, sviluppò il cuor dell'uomo; e dei di lui eccessi ci tramandó di secolo in secolo la deplorabile istoria. maechiata è la prima generazione da un fratricida infame, che lascia a figli in retaggio l'inso-lenza, l'orgoglio, che sotto il velo di eterna il nome formò il conquistator, il tiranno. i lusinghieri vezzi delle figlie degli uomini allacciarono i giusti, bebbe di bel nuovo la maledetta terra il sangue sparso dal geloso Lamech, un giusto solo invoca il nome del Signore, un giusto solo difende dal fatale esterminio il

genere umano, un giusto solo è scelto per esser padre de'figliuoli di Dio, che malgrado i più stupendi prodigi offrirono all'età avvenire il terribile esempio di indurato cuore, e d'incallita cervice : universale è la corruzione, tutto è disordine, regna l'errore, trionta il crime. di cui è vindice Iddio nell' innocente figlio. che placa lo sdegno dell'eterno suo Padre con offerire se stesso a volontaria morte.

La morte introdotta nel mondo dal peccato, la morte si ferale all'empio, e bella al giusto, che non paventa l'acuto strale infranto per opra dell'Uomo Dio, che di man li ritolse la vittoria antica; così che quanto era ordinato l'amor della vita in Adamo innocente, altrettanto è colpevole nel peccatore, cui è rimedio,

e pena. La legge della morte era profondamente scritta in cuore del p. don Onofrio, nè li cadea di mente, la leggeva scolpita sopra tutte le tombe, nell'adorar tremando la sentenza ferale ammirava i benefici tratti della providenza divina, che con sí dolci speranze, con sì luminose promesse ne temprava il rigore. la costanza de' martiri, la fermezza de' santi della morte a fronte, la Chiesa, che ne' primi secoli santificava ne' figli estinti coll' eucaristico pane la deposta spoglia, come tempio immacolato di quello spirito animatore, che richiamar la doveva a nuova vita, li facevano rimirar con ciglio asciutto vicino il gran momento, che si confonde ne' terribili profondi abissi dell' immensità degli anni.

Nè il colpo scese improvviso, anzi che dalle lettere a' parenti, a cui annunziava poco lontana l'ora estrema, dai libri, che aveva incella aperti nella meditazione della morte, sospettar si può, che di lei fosse presago; e nel gran giorno, che cader dovea, celebrati pria dello spuntar del sole i misteri augusti, de'quali ne rinnovó collo spirito la rimembranza nel tempo, in cui due altri sacerdoti santificarono sull' altare la preziosa offerta, cominciò illanguidire, scoccó la morte il dardo, lo ferí apopletico accidente, e lo ferì dove sempre visse, e visse al tempio, corsero indarno al riparo gli smarriti padri, giaces boccon per terra dal crudo morbo oppresso, proferir più non potè un sol motto, sdegnó co cenni ristoro, gli sfuggi nel trasporto dal moribondo labbro innanzi al crocifisso un tenero sospiro, come odoroso fiore, che avvizza sopra il gambo natio, steso sul duro letto, veniva meno, e pria che si consumasse. l'olocausto, li si amministrò l'estrema unzione fra le lagrime de' religiosi de che scolpita aveano in fronte l'amarezza, e il dolore.

Un raggio ancora, un raggio trapeló di speranza, che ravvivarono colle preghiere i religiofi al tempio, ma qual serpeggia intorno estinta face luminosa scintilla, che par si riaccenda, e pur si estingue, era quel fallace sollievo l'ultimo sforzò della natura, che spira, vinse sulla sera il male, e chiuse il padre don Onofirio placidamente le luci al dolce sonno.

Qual semplicità, qual virtú, qual eroismo! dolce senza debolezza, modesto senz'affettazione, solitario senza misantropía, umile senza bassezza d'animo, penitente senz'ostentazione,

72. ubbidiente, e non schiavo, povero senza fasto visse il padre don Onofcio da saggio, e morì da santo.

La memoria di questo grand' uomo è immortale ne'romitici fasti, la congregazione, che lo ha ammirato in vita, amaramente pianse la perdita fatale, per temprar l'acerbo dolore ritolse quanto porè dagli artigli di morte, il simolacto ritolse, e per eternatne il nome scrisse il seguente epitaffio sull'onorata tomba.

D.Onuphrius . a . Casali . Eremita . Camaldulensis antea

Thomas . Virginius . Natta . ex . marchionibus . Cerri
1. V. D.

genere, opibus, ingenio, caeterisque, clarus animi, dotibus

amplissimis . fortunae . bonis . abdicatis . religiosae militiae

nomen . dedit . kal. . maii . MDCCLIV.
solitudinis . cultor . eximius . cibi . potus . que
abvinentissimus

vitae . asperitate . mirabilis omnigena . demum . virtute . conspicuus

non . mediocri . sanctitatis . fama . quinquagenario major

in . saelestem . patriam . vocatus . XII. . kal. . junii MDCCLXXXI.

| Introduzione : :                                                                                                                                                    | pag. r     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ap. I. Origine e patria del padre don Onofri                                                                                                                        | 0 7        |
| II. Nascita, ed educazione                                                                                                                                          | . 12       |
| III. Vocazione allo stato religioso                                                                                                                                 | 15         |
| IV. Ingresso nell'ordine camaldolese, professione, ed elevazione agli ordin sacri  V. Assiduità al coro, ed all' orazion  VI. Affetto alla solitudine, ed al silent | 22<br>c 29 |
| VII. Austerità, e vita penitente                                                                                                                                    | 37         |
| VIII. Umiltà                                                                                                                                                        | 42         |
| IX. Obbedienza                                                                                                                                                      | 49         |
| X. Castità, e povertà                                                                                                                                               | 57         |
| XI. Virtù teologali                                                                                                                                                 | 62         |
| XII. Morte del padre don Onofrio                                                                                                                                    | 67         |



## Fr. VINC. MARIA CARRAS Ords Praed., S. Th. M., Vic. Gen. S. Officii Taurini.

V. EANDI AA. LL. P.

V. Se ne permette la stampa

GARRETTI DI FERRERE per la Gran Cancelleria.



## ERRATA

## CORRIGE

Pag. lin.

4. 25. Drevis 10. 34. Si vide

16. 7. trafformato 20. 26. in cui onora

20. II tempio .

27. 18. agape 29. 32. nè

Dervis Li vide

trasformato

in cui s' onora

tempio, dove agapi

ne

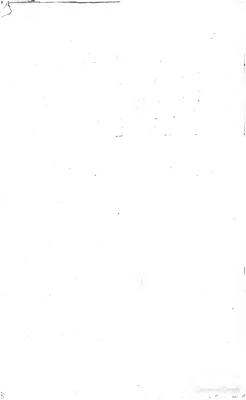





